









Magl. K.6.36

sita. la quale so pricipal causa de la crudele ruina e tremenda uendeta de le ifelice e misere citade Sodoma e Gomorra come el profeta Ezechiel scriue aptamente e p tato in nome de la santissi ma Trinita cum la diuina gra intrado nelo odo rifero e florido zardino sacratissimo del spirito Sacto p la porta spetiosa dle sacre sante scritur catholice: ho fato come colui che i uo prato gra dissimo de diuersi e nari fiori: elege semp le piu digne cime:p fare la sua girlada piu zetile e bel la cosi habiando fatto io: uoglio che osto mio li bereto picolino habia nome siore de uirtu e de costumi nobilissimi e se alcuno defeto la trouis se in lui pgo la dolce carita e discretione di colo ro che legerano: che senza mio adio o uero infa mia: cu diligente studio: modestam ete li piacq de medarlo che fina adora dogni lua iusta e di l creta corectioe humilmete mi cotento laslando ad mi qui bisogna el mio erore el proprio fallo: Capitulo primo de lamore ingenerale:

More beniuolentia dilectione e carita si sono quasi una cosa: secodo la uiuersale e comuna doctrina de li sacri doctori theologi: e maximamente de Sancto Tomaso daquino nel. sua summa dela theologia p tato nota che generalmente lo primo mouimento de cialcuo amore la cognitione de la cosa como dice santo Augustio nel suo libro de la trinita che niuna plona no po amare alcuna cola se primamente no a qualche cognitio de quella cola: e procede alfo cognoscimento: da cique sentimenti prici pali del corpo de le psone: come dal ueder: che e ne iochi da lo audire che ne le orechie. da lo o dorare che e nel naso dal gustar che e ne la bo ca e dal tocare che e ne le mane e procede anco ra daltra parte.che dal corpo:cioe da lo seno in telectivo che e ne lo imaginare de lo inteleto e gsta tale cognoscenza: sie la prima causa el pri mo pricipio de lamore: e de tutti qîfi: la mazor pte descende e procede da iochi lecodo che di ce el philosopho Aristotile: nel suo libro d'lai ma e desensu e sensato si che primamete la uo luta de le plone se moue p questa cognoscenza poi se moue la memoria: e couertisse in piacere i imaginamento la cosa che ha pensato e p que

sto tale piacere se moue uno desiderio dal core da desiderar la cosa che ie piacuta e questo desi derio nascie da una speraza che uie da podere a uer quelo che ie piacuto e da alfo si nascie la so prana uirtu damore la quale e radice fondamē to guida e chiaue colona e forma de tutte le uir tu si come scrisse el filosofo el dito san Tomaso e molti altri sacri theologi proua che niuna uir tu puo essere senza amore como be dechiara mi ser san Paulo i la sua epistola che scriue ali cori thi siche tute le uirtu hano principio comenza mento p cognition e p amore e p tato ciascuno che senza erore uole cognoscere la uireu da li ui tii: guarda pur: se quelo che uol fare semoue da la uirtu damore o li o no e coli pora cognoscere la uerita e questo puo cognoscere manifestamē te ciascuno che cum bono inteleto guarda bene la proprieta de le uirtu e de uitii.

Puose a semiare e apropriare la usrtu da more a uno oselo che se chiama caladrio che ha tale proprieta secondo che scriue Alberto magno: e Plinio solino e Bartholo meo dela apprieta deli oseli che se le portato di

nanci a uno infermo se linfermo deue morire el ditto oselo riuolge la testa e no lo uol mai guar dar e se lo ifermo deue scapare: si lo guarda fer mo e siso e ogni sua malatia si li tole da dosso.

Ost fa la uirtu damore: che la non guarda mai alcuno uitio e fuge sem pre ogni cosa uile e trista e demo ra sempre e uolentieri in cose honeste e uirtuo se: e repatria e pratica sempre i ciascu cuore gen tile come fano li oseli in le uerdure dele selue e de li arbori fioriti e uerdi: e demostra piu la for za el ualor de la sua uirtu in la aduersita che i la prosperita: Si come fa la lume che e posta in o scurita e tenebra illumina e resplende piu forte che in la luce cosi la uirtu del uero e perfecto a more se cognosse meglio p el suo corrario: Ma pensa be che secodo la sententia de sancto Au gustino nel suo libro de la doctrina cristiana e de la uera e sacra theologia: che lo deue essere ordene i amare: Per che primamente lo homo deue amar dio sopra tutte quate le cose delmo do poi deue amare si stesso poi suo padre e sua

madre: poi la patria sua e poi ogni homo secon do lo suo grado secondo la sua condicione e se condo lo suo essere p che inaci se deue amare li buoni che li rei e li rei se debeno amare ma non li suoi uitii come dice sancto Augustino e per tanto primamente uoglio scriuere e parlare de lamor de dio per che le sopra de tutti: Poi uo glio dir de lamor di parenti: Poi de lamor de li amici: E ala fine scriuero de lo amor de le do ne.

Amor de dio qual se chiama carita pro cede e uiene per doe uirtu cioe sede e speranza per che niuno poterebe amare dio se primamente non hauesse sede in lui credendo certamente che lo sia dio uiuo e uero e poi sperando in lui de peruenire i la sua gloria de uita eterna da queste doe uirtu: si crea e genera ne lanima una dispositione: pla quale ella uole in trare i lamore de dio: p gratia e uirtu del Spiri to sancto: E in tal pposito parlando Salamõe del amor de dio nel suo libro delo eclesiastico dice in asto medo io Salamone re de Ierusale

preposi nel animo de trouare sauiamente la ue rita e la pfectione de tutte quate le cose del mo do e p tanto io edificai caxe e palaci: piantai ui gne insert o uero incalmai ogni maniera e gene ratione darbori e de fructi hebi armeti gradissi mi dogni bestiame: lo baui grade multitudine doro e de argento: io haui famia gradissima de serui e d serue: io haui sonadori e catadori sona trice e catatrice io haui de ogni man gente i la mis corte: lo haui segnoria sopra tutte le zete che io uolsi io haui li magiori honori che haues se mai niuno i naci de mi:io baui scientia sopra de tutti lihomini: e no fo mai cosa che delettas se alanimo mio che io la negasse e che no me ne satiasse secondo el uoler mio: E come mi riuolsi a pesare e guardar qllo che io aueua satto: e ale fatiche e sudori: liquali haueua despessi darno e in uano cu grande afficion de spirito in tutte queste cose no uidi se no uanitade e fumo: uen to e miseria e niuna cosa essere sotto el sole se non uanita e instabile mutabileta: se non in la mor de dio: si che lo pregai che mi mandasse presto lamor suo: e per tanto San Paulo in le 24

sue epissole dice: che lo seno ela sapietia de que sto modo: Sie pacia a presso a dio si che chi cre de sauer piu sa meno. Aristotile dice cu lo bea tissimo lob nudo ueni inqsto modo e come ma to son uixo: E hora ala fine cognosco che io so niente. Sancto Augustin dice:o ti che uai cer cando e domadando pace: uoi che io te infegni trouarla e hauerla: ferma lo tuo cuor i lamor de dio: e no i la miseria e uituperio de asto modo: p che ciascuno puo ben uedere: che uno no po essere honorato: che laltro no sia uituperato ni uno puo essergrade: che laltro no sia picolo: ni uno po esfer richo: che laltro no sia pouero: e p tato dice el Poeta che exeplo ogni cosa ha suocotrario: e puole asemiare el uiuere de gsto mo do a uno gra descho si che questo modo e fato amodo de uno gra descho: cu ua curta e pizola touaia: che ogi homo la tira dal suo cauo e scop qlo del copagno. e p tato chi mete lo suo aore i affo modo: spese uolte se atrista e dole: perche lui e pieno de uaitade ecolui che ama dio semp sta aliegro e contento pche sempuiue e habita cu dio che e sumo gaudio suma pace e suma ale

greza e de questo amor d ceua lo apostolo in la tua epistola dio e carita e chi sta icarita sta e ha bita.cum dio: e dio habita cum lui e in lui:

Capitulo iiii de lamore carnale.

O secodo amor se chiama amor de parentado: che nascie e uiene da uo naturale mouimento e congiongi mento danimo che indule le persone ad amar li suo pareti piu che lialtri come ne amaistra la natura: Del quale amore dice uno profetta & anche Salamone, non ti fidare in colui che no ama li suo parenti p che chi no ama li suo pare ti e le suo cose: come amara la trui. Salamone dice tutte le aque essono dal mar e tutte torna no al mar: E tutte le psone sono de terra: E tut te tornarano i terra si che cognosendo le mise rie e le tribulatione del mondo: io laudo piu li morti cha li uiui: e piu beato e colui che no e na to al modo che colui che e nato: p che no ha ue duto ne prouato li mali che sono sopra la tera: Doe cose sono sempre luna cotra laltra: Lo ma le cotra lo bene: E la morte cotra la uita: E le ri cheze e le uirtu si alegrão lo cor: ma sopra tuto

05+

sie lamor de dio.

Capitulo y de la amicicia. O terzo amor quale se chiama amici cia o uero compagnia sie uolere uno dalaltro cose licite e honeste come di ce: Tulio nel suo libro de amicicia e fondasse fermali tale amicicia: sopra uno bono e caritati uo conzonzimento de uita: che deletta e piace ale persone de conuersare e uiuere e pratichare uno cu laltro elefeto de questo amore si descen de e procede da tre casone: La prima sie solo p bene che uo amico speri e uoia dalaltro amico: e questa tale amicicia o uero amor: sie amore de falsita: e non se puol inuerita chiamare amicicia ni amor ma piu tosto merchadatia de propria utilita, come ben dice. Tulio nel suo libro de natura deoru La secuda sie che lhomo uoia el bene e lutile del suo amico: n curandosi del suo proprio bene E questo e perfetto amore. Lo terzo sie quado uno uole participar cu laltro e questa sie bona amicicia e bono amor. e la espe rienzia de questo e uero e bono amor sie in tre cose pricipale: La prima sie amar lo suo amigo

cum puro cuore e far quelo chel creda che li sia piacere la seconda guardasi de far quelo che lo creda che li dispiaza o uero che li torni in dano per che li amici se aquista e matiene p tre cose. la prima honorandoli in plencia la seconda lau dandoli in abscencia e la terza seruendoli ai be sogni e in questo proposito. Salamone dice al amico sidele niuna cosa e simile. Ouidio dice i le tuo prosperita tu trouarai multi amici:ma in le aduerlitad tu te trouerai solo. quatro cose so no meio uechie che noue: Lo primo sie lo uio. lo pesce. lo oio: ma sopra tutto lo amico uechio: Aristotile dice quanto larboro e magiore tato piu li fa mestieri magiore sostignimeto: e cost quato la plona e magiore tato piu li fa mestieri amici p che niun bene puo essere siado solo ipe ro la beatitudie de le psone no e altro che lamo re e lamista de le psone secodo la opinioe de al cuni Philosophi morali e asto e uero parlando. de la beatitudine morale de assa uita no inten dado de la beatitudine eternale che e solo dio e gsto uolea dir: Tulio nel suo libro d'amicicia recitado la sententia de ql gra maistro chiama

to Archita Tarătino che dicea se una persona andasse i cielo e uedesse la belleza del sole de la luna e de le stelle e tutte le altre belece del cielo e de la terra e de tuto el modo e poi tornasse in terra niente li serebe asta alegreza se ello no a uesse psona cu chi lui la podesse rasonar si come a si instesso anche lisarebe amarissimo dolore. Plato dice e acho Senecha ianci che tu ami uo proualo e quado lai prouato amalo de bo cuor achora nota che lo bono se corupe pla pratica de la catiua copagnia: e lo rio deuenta bono p la compagnia del bono e liberasi da infamie a compagnia dos cui miore e piu honesto di se:

l O quarto amore che moue la mente humana se chiama inamoramento e questo sie de tre maniere lo primo sie amore de concupiscentia che e quando lomo a ma la donna solo p diletto che lomo uoia da lei e non p altro si come fa la magior parte de le p sone e la deletatioe de asto tale amore sie tutta in lo corporale diletto: che secodo che pua san Tomaso niuo puol mai amare cosa alcua se lo ni

ha alcuna speranza de hauerne qualche bene ben che tale hora da altri sia tenuta quellacosa e chiamata male: ma pur quanto al suo piacere e diletto: lo e pur bene si che in ciascuno amor: conuiene che sia sempre qualche deletatione o corporale o intelettiua mentale: la corporale uiene e procede per li cinque sentimenti prin cipali del corpo: di quali ho ditto di sopra e quella del tochare: sie magiore de le altre de le tatione corporale come proua lo ditto san To maso e la uera Filosofia: si che tuto el dileto de lamore de cocupiscentia sie i la deletatione cor porale. Ma la deletatione iteletiua uiene e pro cede da lo imaginare de lo inteleto e sie tropo magiore la deletatione inteletiua mentale: che la sensitiua corporale: ben che la gete grossa e sensuale cerca e disidera piu cotinuamete le de letatione sensuale e corporale despsiando le de letatione îtelective metale lassando lo magior bene plo menore: si come cosa che no cura dal tra cola saluo del suo proprio corporal dileto: no guardado alcuo honore o uergognia ni da no ni utile ni piacer ni dispiacer dela dona che

o ama pur che lo possa saciare la sensuale ualu ta como fa le pestie: e p tato propriamente no se puol apelare ne chiamare amore e i tale pre posito Aristotile dice che amor no e altro che uelere che la psona che lhomo ama habia bene e chi ama altri p bene chel uoia da lui e no p al tro no lama p che n uole lo bene di lui anci uol pur lo suo proprio e dequesto tale amore de co cupiscentia se puol dire che sono trate le riego le ele lege del uero amore pche chi e i tale amo re no si puol saciar la mente de pensare ni glio chi de guardare ni le orechie de oldire ni la bo cha o uero la ligua de parlare dela psona che se ama sempre pensa sempre parla sempre studia e desidera far cola che sia grata e i piasere de al la e ogni grā pericolo e ogni grā cosa li par pi cola no dorme non manza no teme uergogna ni honore pla cosa amata e questo uoleua dire san Gregorio sopra el uagelio de la pentecho ste el uero amore opera e si fa gra fatti se lo e a more e se lo no fa gran cose non e amore e san Paulo i le sue epistole dice che niuno puol spe rare el cuore de chiama: No fame no sete non sonno: Non fredo: no caldo: non pouerta: non manaze: non signoria: non paura alcena: non finalmente la morte ben che la fusse crudelissi ma p che Salamone ne la sua canticha dice che lamor: e forte chome e la morte e simile: e mol to piu opera lo spirituale e perfecto e uero amore E de lamore sensuale De cocupiscentia: Dice Socrate Niuna seruitu e maiore: chomo e essere Seruo damore: E Plato dice che lamor non ha ochi: E percio questi tali inamorati da more sensuale: che meglio se chiamarebeno o diati: secondo la Regola morale: sono serui: ciechi e mati: e sempre stano in paura e in pen sieri. Ela rason sie: per che questo tale amor de concupiscentia: non e uirtu ma e uitio de lu xuria: e per questo: San Tomaso dice che La nimo de cialcuna persona: sempre se conuiene mouere per forza de rasone: ad amare tutte le wseche sono bone e belle: Si che non e per sona alcuna al mondo: a chi non piaza le cose bone e belle quando lui li uede : e che non abi a delectatione imaginandole: Ben che non ha uesse mai de quelle alcua altra delectatione & utilita de delectatione corporale se lo non fosse glebe mato palese: santo Augustino e san Ber nardo e ache Vgho: nelibro de arraspose dice che amor no e altro se ni transformaria i la cosa amata: p trassormatione e similitudine: e cosor mita ede uiuer de modi de uirtu de uoluta e de costui quato sia possibile: secodo sua codicione:

De lamore naturale.

1 O quinto Sie amor naturale. Lo quale non e in podesta de le persone: e questo induce e inclina lanimo de ciascuno ad amar naturalmente lo suo simile: e San Toma zo cum lialtri philosophi pruoua che ciascuna persona del mondo naturalmete sempre semo ue ad amar quello che suo simile: o per forma corporale: o p natura: o per usanza: o p costumi reputandoli sempre boni e belli: e deletandosi semp de tutte le cose: de chi se ama: si come de li suo proprie: Be che non uoia: ni desideri alcuna altra uilana carnale de letatione: cotendado si solo de la deletatio iteletuale e naturale e la uera e certa sperietia de associate de inli oseli

e in le altre bestie che non bano inteletto e per forza & uirtu de questo amore naturale tutte se acompagnano e uiue & conuersa luno cu saltro E delettandosi de stare cum suo simile senza fantassa de alcuno altro carnale diletto per che non e cosa al mondo che per natura non deside ri el suo simile. E per cio dice Salamone che o gni cosa desidera el suo simile. El Poeta dice chel simile col suo simile, facilmete se conuieni

Aristotile dice tutte le psone sono nate sot to certe costelatione. Et queli che sono genera ti Et nati sotto una constelacione naturalmere sono. Et deno essere de una complexione e de una uolunta. E sempre se amano e pigliansi pia cere insieme piu che con quelli che sono de uni uerse constelacione. E p tanto. a ciascuno natu ralmente par bono. e po guardare e amare tut te le cose che cu simile ala sua arte. & al suo me stiero saluo che quella tale similitudine. non si dia alcuno dano. perche ben che naturalmente tutti li artistiti duno messiere se ameno isseme pla similitudie del arte, niente dimeno la magi or parte luno non ama laltro per inuidia. E per

questa rasone. uno superbo ha inodio laltro. e cosi generalmente in tutte le cose che per simi anza li possano tornare in dano. e la rason natu ral de questo sie che tutte le psone del mondo: naturalmente amano prima la loro utilita che altrui Si che coloro che dice che niuno homo a ma mai le donne se no per uitio carnale sono in ganati certamente secondo che se puol inteder chiaramente:ple rasone:che ho ditto di sopra. Tulio dice: che lamor perfeto: non e altro se no amare altrui non per forza: ni per paura ne per utilita che lo speri hauer da lui per che assai uti lita e che sia contento: de la delettatione intele tuale damore. Plato dice uoi tu cognosere chi e simile ad ti guarda colui che ami senza casone o uero altri ami ti:.

Capitulo vi de le donne.

de lamore: son determinato de esser suo de fensore contra ciaschuno che uol dir male di loro e p ordine seguiro i questo modo: cioe che

Primamente uoglio recitare certe autorita de Saui homini: che hano ditto bene de le femi ne: Poi le autorita de quelli: che hano ditto ma le: Et infine noglio acordare queste scriture in siemi Et dare uerace asolutione e dechiaratioe: taiando la mala lingua ali peruersi parlatori: co me meritiano.

l Eprime autorita che dice bene de le do ne son queste Salamon dice: chi troua la bona semia troua e ne e alegreza: & chi descaza la bona semina: descaza ogni bene da si Anchora dice la semina che e bona sie corona del suo marito: e honore de la casa: E dio man da le richeze: per le mani de la bona semina: & la sauia semina: rifa casa sua: Et la mata: la dissa per che si come lhomo non puo uiuere: senza li quatro elementi in questo mondo: così non po terebe durare senza semina: Si che la semina se puol dire: che la sia lo quinto elemento del homo: e se le semine non sossenzia del modo: & le semina ne se exercitasse in le sciencie: Et in le arte del

modo: come fano ihomeni: le fareueno gra cole per la loro sotieza del inteletto naturale:.

E autorita contrarie de le femine: sono queste: cioe Salamone dice. cosi como ñ e aspreza sopra quella del capo del ser pente: cosi non e ira sopra quella de la femina: e meglio e habitare cum lione e cum dragone: che uiuer cum femina iracunda: Anchora dice: per la prima femina uene el peccato: Et per lei tutti moriamo :anchora dice de cento homini ne bo trouato uno bono ma de mille femine: non ho trouata nesuna bona: anchora dice non conuersare cum femiua per che cosi come de la uestimenta nascie la tarma: cosi de la femina na scie la iniquita: e meglio e la iniquita del homo che la bonta de la femina: anchora dice se la fe mina hauesse signoria sopra del marito: farebe ogni male: Euno sauio Philosopho dice tre cose descaza lhomo de casa: lo sumo: e la casa male coperta: E la rabiosa femina: ypocras dice a una femina che portaua foco in mano uno fo co porta laltro: ma piu ardete equelo che porta

che qlo che e portado: Omero dice de unaltra che era infirma in su uno letto: lo male: sta col male: Salustio dice de unaltra che imparaua le zere: lo ueneno del serpente. se cogiunge al ue neno del scorpio: Plato dice a certe semine che piangeuano unaltra semina che iera morta: Lo male satrista e piange: lo male che e perduto: Auicena dice a unaltra che imparaua scriuere: Non multiplicare lo male cum lo male.

ditte autorita: che dice male de le pone si che la causa: el principio de ta ta infamia: so Eua che ne dano: e principio: Et causa: de le autorita che dice tanto bene: so la Vergine Maria: saluo che Sancto Augustino dice: niuna cosa so mai ni sara al mondo: miore ni pegiore de la semina: Si che le autorita: che diceno male de le donne: se intendeno dele ma le semine: Et qsto puol uedere e intendere chi aramete ciascuno che contepla bene le predite autorita de Salamone che dice, che lui non de la utorita de Salamone che dice, che lui non de

63

trouo mai iuna boa: p che se lui n d trouo: sono stati assai di alli che ne bano trouate dele bone che no se puo negare: che inanci di lui e drieto di lui non siano state de bone: le quale no e me stieri ni bisogno de scriuere ni cotare: per che e cosa palese: e salua la sua Riuerentia: che lui me desimo disse che ne iera de le bone. Et cio pora ben dire & lezere ciaschun che uole ben uedere le suo autoritade: ma io credo: che quando lui disse queste cose: che ira e desdegno lo fece cosi scriuere e parlare: per che si leze nel testameto uechio: che quando Salamone fo in bona etade e siando auanti el tempio ello amati per una do na pagana per amore e quella lo fece renegar dio: e adorare lidoli e conduselo a tato che ella lo feceua uestire e abindare amodo de donna e poi lo faceua filare: e menaualo como ella uolea e menaualo come uno fantolino: si che a quello tempo e per quella bestialita irato e desdegna to credo che lo disse: non auerne trouata niuna bona: da laltra parte chi uol ben resguardare li mali che fano le femine ueramente sono pochi in comparatione de li mali che fano li homini Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

anchora in lo uitio carnale tropo piu freno e so ferentia se troua e uede in la femina che in lho mo si come ogni giorno se uede e puol uedere infinite experietie nel forte resister e desender da lingani: & da le forze de ihomini: e non iho minia le femine: Si che quelli che dicono tanto ma le de siste pouere femine: farebeno meglio: & piu suo honore a tacere: non habiando in ue rita fundamento uero alcuno:.

Exempio de la uireu damicitia: e damore:

Elege î le istorie romane e in ualerio maximo che Dionisso de Saragusa re di sicilia: uoiado taiar la testa a uo che hauea nome Fissa ello domado alo Re ter mine p gratia de otto di: p adare a casa sua a or dinare li suoi fatti: e lo Re rspose calefandolo: che se lui li desse uno p segurta: che se obligasse a esserli taiata la testa: se lui no tornasse: che lo iera coteto de farli la gratia che lui domadaua: alora Fissa mado p uo che hauea nome Amoe lo quale amaua sopra tutte le cose del modo: e cosi p lo simile iera amato da lui e si li disse tuto

el fatto suo: e subito quello amone ado alo Re e obligossi per Fisia la testa se lui non tornasse e Fisia ando acasa soa a ordinare li soi fatti e a p simadosi el termine che Fisia hauea tolto ogni persona se facea besse de Amone p la sua pacia e mata obligatio che lui hauea fatta per Fisia: ma ello no temeua niente: tanta e tale iera la se de che lo hauea nel suo uero amico Fisia: si che a le sine del termine: Fisia torno como lui haue a promesso: e lo Re uedendo tale persetto amo re: che questi doi insimi: perdono la morte a Fisia: acio che così cordial amore non si spartisse.

## Capitulo pii. De la inuidia:

Nuidia che e contrario uitio de la uir tu damore: si e de doe maniere la pri ma si e a dolersi deli beni daltrui e lal tra si e alegrarsi de li mali daltri: ma ciaschuno de questi doi modi: puol essere alguna uolta senza uitio: per che le ben adalegrarsi de li ma li daltrui acio che ello se castigi: Et bauer dolo re de li soi beni: a cio chello no se insupbischa: ma per hauere di questo: uera bona intelegien tia: prima bisogna uedere e intendere: que cosa e uirtu. Aristotile dice: che uirtu si e bona qua lita di mete per la quale se uiue bene & guarda si da male. Anchora uirtu si e dispositione di mente bene ordinata e constituta e ben forma ta: non dispositione de naturale o artificiale be leza di corpo ma danimo: de rason: de uita: de pieta: de costumi damore de dio: Et de honore del mondo:.

Puose apropriare e asemiare el uitio de la inuidia al Pio o uero Nibio che e uo oselo tato iuidioso: che se lo ue de li soi fioli igrasare in lo nido: si li da del bec cho in le coste: acio che la carne imarcisca: e cosi se smagrino: Seneca dice che la inuidia: traze e tira del bene male: e dl male bene: Anchora di ce le piu lezier e lieua cosa: asugire lo despiacere de la pouerta che la inuidia dele richeze: Et del uitio de la inuidia se leze in la suma de uitii che come el uermo consuma lo legno: e la tarma

consuma la uestimenta: cosi la inuidia consuma Ihomo: Salamone dice quando lo tuo inimico cade o ruina no ti alegrare del suo dano perche despiace a dio: anchora chi se aliegra del male daltrui: n rimagnira inpunito senza penitetia: Sancto Gregorio dice che niuno e magior tor mento al mondo: che la inuidia: e doue e iuidia: non puol essere amore.la magior uendeta che se possa fare a lo inuidioso: sie a far bene: Sene ca dice no far iniuria e no aquistare inimico ma la inuidia ne fa molti. Ouidio dice la inuidia fa sempre parer magior biaua ne ialtri campi che in lo suo: Plato dice lo inuidioso non e mai sen za dolore: ni lo ipocrito senza timore: Sancto Augustino dice che ha inusdia non puol amar niuno: si che in le persone: non puolessere pegi or uitio de la inuidia: Omero dice piu se deue guardare le persone da linuidia de li parenti e de iamici: che da quella de li inimici. Tholo meo dice: lo inuidioso se contenta de perdere per fare dano ad altrui:.

Exempio.

Per questo uitio de la inuidia: se lege nel testamento uechio: che uedendo Cahym che tute le cose de Abel suo fradello: andauano psper: e cotinuamete ogni zorno li multiplicauano de bene i meglio: associate per che lo recognoseua li benesitii da dio: suo fra dello Cahym si lo ocise cu uno basto piuidia: siado li primi doi fradeli che mai sosseno al mo do: Et associate primo sangue spato in terra:.

Capitulo viii. de la legreza.
Legreza che e effeto damor secondo
Prissano: sie riposameto danimo e co
tentameto de cuore: i alegrarsi de alcuna delet
tatione: Iesu siolo de Sirach dice che la uita del
homo si e alegreza del cuore: be che alegrarsi p
cio i le cose che ii si couiene: ii sia uirtu ma uicio:
Sancto Augustino dice: che ala modana alegre
za: sucede e segue sempre subita tristeza:.

Puose apropriare e asemiare la uirtu dela nra alegreza al Gallo lo quale se aliegra e cata secondo le hore p mouimento de alegreza naturale del suo cuor de di e de notte

disponendo la sua aliegra uita cu modo e ordie di rason Salamoe dice: no e richeza ni alegreza sopra la sanita del corpo: e ni e deletatioe topra la legreza del cuore: ancora dice lo cuor aliegro: sa fiorire la uita de lho e lospirito de la tristeza desicha le osse: non ti alegrare mai del male dal trui: per che no poi sapere come uada li tepi co trarii Seneca dice no ti exaltar tropo de le cose prospere: ne le contrarie: non ti conturbare:

Exempio.

E la legreza selege i la uita di sancti padri de uo che haueua nome Larga to lo quale portaua gradissimo amor a yesu xpo: determio p sua deuotioe: de andare oltra mare: auisitare lo sancto sepulcro e adato chel so basando e abrazando lo tanto sepulcro cu infinite lacrime e sospiri p grande alegreza e dolce deuotione cade morto in terra e queli che erano de psente credendo che lo sosse tramorti to: madorono p li medici e quando li medici lo uideno: subito disseno: costui e morto: e uoglia do itender li soi copagni: d que cosa lo iera morto: Et sacendo aprir p mezo el corpo: Trouaro

no scrito i lo suo cuore: dolce amor mio iesu xpo si che li medici itendendo la deuota contione e aliegra conplesione di costui iudicarono che lo iera morto de alegreza: che lo hauea receuta de uedere el sancto sepulchro. p che lhomo muore piu presto per alegreza che per tristeza:.

De la tristeza.

It Risteza che e uicio contrario dalegreza: secodo che dice Macrobio si e di tre mai ere. lo primo sie quado lho satrista e se adolora duna cosa: piu che no se couiene: e questa se chi ama ppria tristeza la secoda sie quado lomo no sa e no dice. e ni pesa fermamete niua cosa utile ma sta come uno corpo morto: e qista se chiama ociosita che gradissimo uicio: la terza sie quado der alcuna imaginacio elhomo fa tropo gra pe sieri: e questa se chiama maleconia: e sie di mille maiere: como dice Ipocras: & e ramo de pacia: e da questo uicio de tristeza descede eprocede lo ramo de la desperatione: che lo e magior pecca to del modo secodo el Philosopho el Profeta.

Exempio.
Puose apropriare: E asemiare el uicio

de la trisfeza al Coruo: Lo quale uedendo na scere de le oue li soi fioli bianchi: ello se atrista tanto: che lo si sparte: e lassali stare: non crede do che li sia soi fioli: per che non sono negri co mo lui: e îfine che n comiciano a metter le pene negre: no li porta da mangiare: ma bisogna che li uiuano dacre e de rosata che uiene dal cielo: Anchora piu satrista: quando li sono tolti piu che niuno altro oselo che sia.e i questo proposi to dice lesu fiolo de sirach: meglio e la morte: che lamara uita: ni dar trisfeza alania tua:ma de scazala sempre da ti che molti ne sono morti p trisfeza: i la trisfeza no e utilita: e p lei saquista molte malatie e ociosiõe. Boetio dice: niua puol essere magior tristeza al modo come esser stado i psperita e i richeza: Plato dice al homo sauio no sapertiene da trisfarsi mai Socrate dice chi no satrista di quelo che ha pduto lo suo core se riposa e liteleto salumia Pithagora dice: dolēte e chi n ha:e piu dolete e glo: che soleua hauere: e hora no ha. e nota che da la maleconia e dala trisfaza uiene pouerta afflitione: E desperatioe San Bernardo dice inanci mi priuaro p morte

de la uita: che io mi lassi uincere ala malenconia o tu che zasi i la sepultura dela ociosita: oldi ql lo che la fa: per che la facrepare el corpo. doma lanima: aciecha lamente: parturisse Luxuria. nu driga la gola: & per la multitudine di mali pen sieri che la fa:induce le questione:e semina dis cordia: Seneca dice la malenconia si e morte ese pultura del hō: Salamõe dice namare lo dormi re:acio che pouerta no ti troui la leze dice:niua cosa e piu certa: che la morte. ni piu dubia che lora. beato e colui che no e usato de hauere pro sperita: p che lo dolore uiene tuto p essere stato iprosperita p che ogni cola se cognosse molto meglio plo suo cotrario secodo lo Philosopho e cosi lo ben fa cognosere la male: lo dolce: fa co gnoscere lo amaro: e per cio chi del suo dolore la trista: edopia lo suo male e chi porta paciete mēte cu la speraza tempera lafano p che drieto la tristeza uiene spesso grade alegreza Seneca dice no ti lassar mai prendere ala trisfeza e se tu no te poi de fendere no la mostrare adognuno p che lhomo sauio n' mostra adognuo el suo uo lere V guzone dice: la ociolita descede da cofu sione de mente.e sempre porta trisfeza Cassio doro dice. Si como la bumana natura per conti nua fatiga se amaestra cosi per ociosita deuenta mata: San Bernardo dice che niuna cosa e che no si faza misericordia:a chi cognosse dio e spe ra in lui. Cassiodoro dice: chi comette alauentu ra renaga dio: E cade in desperatione.

Capitulo piiii de la trisfeza.

Ela trisfeza se leze in Alexandro che quando Alexandro mori li suoi Baroni lo mise in una cassa doro & portandolo a sepelir.molti Philosophi li andauano drieto piangendo e lamentandosi.diceuano. e prima el primo Philosopho Guilico dixe quelo che signorezaua la terra dal leuante aponente hora i doi passi de terra sta sotterato. Barbalico dice quando Alexandro era uiuo niuno haueua ani mo de parlar ma hora che le morto ognihomo iparla como uole. per che lui non puol parlare ne oldire niete: Delsino dice. queli che no uide ano Alexandro haueano paura di lui e hora

Prisiano dice niuna cosa podea durare contra Alexandro: e lui non ha posudo durare contra lamorte Argillo dice: o onipotentissimo come sei caduto Drusião dice: o morte scura o morte dolorosa o morte presuntuosa: come ai tu posu to hauere tanto animo de contrastare a colui a cui tutto el mondo non ha posuto contrastare: Bernicho dice o seno oscurato: o iusticia abasa ta: o lialta perduta: o cortesia descazata: o large za disipata: o getileza destruta: o prodeza infu gada: che fara piu ormai la misera prouincia de Macedonia e tutto el mondo poi che le morto lo Re Alexandro. hora adoncha chi no piage mai: piangia cum noi amaramente: E alora co minciarono a fare lo magior pianto che mai fol le fatto al mondo:.

## Capitulox. De la pace:

Ace secondo San Bernardo: si e puri ta di mente simplicita danimo: dolce za de cuore riposamento de uita: liga mento damore: e compagnia di carita:.

C

#### Exempio.

Puose apropriare la pace al Castorio che e uno animale che sa per natura: per che li cazadori lo uão pleguendo cioe per li suo coglioni: per che sono medicinali a certe infirmitade: si che quando lo e persegui to e uede che non possa piu scapare: lo se piglia li coioni cum li denti e taiaseli uia a cio che li ca zadori li habia: e che ello possa scampar uia e ui uere i pace: sancto Isidoro dice lhomo che uiue in pace uiue seguro e mai non puo hauere poco Berbalicho dice la pace: e sopra tutte le richeze e gradeze del mondo. Plato dice habi pace cu le uirtu e guera cu li uitii soli Iulio Cesaro dice quando doi nemici sono e quali in' posanza alo ra e bono a rasonare de pace:p che luno no puo soperchiare laltro e mai non sacordarebeno al tramente iliemi senza pace Aristotile dice:chi non desidera la pace non si ricorda de guera.

Ela pace se recita in le istorie romane che fo uno grande Barone: che hauea

nome Ipolito: al quale iera sta morto suo padi e tutto el di guerizaua cum uno altro Baroe: lo quale haueua nome Listicho e guerizando cosi insiemi: ppolito uededo la briga e la trauaia de la guera de li suo subditi si se leuo una notte so lo e ando al castello del suo inimico: & siando a la porta disse apritime la porta che io son Ipoli to solo: alora le guarde se seceno grada meraue glia & coredo andono adirlo alsuo signore listi cho & Listicho uededo che ypolito iera solo: Et senza arme: li fece aprire la porta: Et come lui fo detro: ello corse ad abrazare lo suo inimi co Listicho: e disse o dolcissimo fradello jo ti domando perdonanza: de cio che te ofesi mai: che io perdono ati tutto cio che tu me ia fatto: che io uoio inanci la tua signoria: che quella di mei serui: alora Listicho uedendo questo se mi se una coreza o uero cetura al collo: e inzerochi ossi dauanti li suo piedi piangedo: & cosi tutti doi lacrimando: dicea luno alaltro perdonami caro fradello: per lamor de dio: e p afo modo feceno pace insiemi e poi no fo mai fradelli che tanto se amasseno como elli:.

C7

# Capitulo. xi. De la Ira

Ra secondo Aristotile: sie turbamen to danimo p discorso de sangue: che traze al cuore: per uolunta de far uen deta: E nota che de lira nascie la idignatione: p che quando el sangue ha turbato el cuore rima ne indignato: e tale indignatione poi se couer tisse in odio: se quella indignatione dura nel cuore: Et da quessi tre uitii come e Ira indigna tione e odio nascie molti mali: per che da lira i uechiata descende discordia guerra: e rissa: che sono uitii contrarii. ala uirtu de la pace: e sie dif ferencia intra discordia guerra e rissa: come pro ua sancto Thomaso per che discordia si e intra coloro che uno non uole como laltro: come mol te uolte fano li parenti compagni & amici: gue ra si e quando se gueriza e combatte luno cotra laltro rissa si e quando che dui o piu se apiano insiemi de parole:.

E

Exempio: Puose apropriare asemier el uitio de lira alorso che manza uolentieri la mele: che uo iandola trare del buso:le aue li ponze li ochi:& lui lassa stare la miele & core driedo ale aue per occiderle & poi viene laltra & pozelli el mulo: & ello lassa stare la prima e core driedo alastra: & e tanta la sua ira che se elle fosse ben mille de tutte uoraue far uendeta ben che no la possa fa re de niuna: lassando luna per laltra: & per tato de lira: & de la indignatione: & de lodio dice lo Sauio: chi e leziero a desdegnarsi: tosto sara co rente: & mostrara la sua ira: & chi lasconde sie Sauio: Anchora dice leziera cosa e lo sale acom paratione de la rena: ma sopra tutto e grande e i portabile:lire al mato: lesu fiolo a Sirac dice la zelosia e lira si abreuia e scurta li di dela uita: & li pensieri inuechiano inanci el tepo: per che Ihomo irato e como fuoco: Cassiodoro dice lira se madre de tutti li mali: & cio che se fa: & cio che se dice: cum lanimo irato: non poria esfere giulto ni honesto: Senecha dice lira non ha o chi & lo irato non puol parlare se non male. Et crede sempre de fare piu chel lo non po: So crate dice: la raxon: uede lirato: ma lirato: non

uede la rasone: Cato dice: lira impaza lintelet to: che lo non possa discernere & cognoscere el uero: e impero non te irare senza ordine & sen za rasone: Sancto Isidoro dice: humana cosa e peccare: anzelica cosa e a mandare: Et cosa dia bolica e a perseucrare: in la uita di Sancti padri se dice: che chi e uinto da lira: sie uinto da tutti ialtri peccati: Ouidio dice lira e coruptione de rutte le uirtu: Senecha dice lira di mati: sie sem pre in parole: ma quella di sauii sie sempre in fatti: Anchora dice chi restrenze lira: & refre na la lingua in questo mondo: lanima sua sie perfetta: Anchora dice: lira more tosto. apres so de lo homo sauio: Sancto Iacobo dice: sia ognhomo presto ad aldire: ma tardo & pegro adire: Et molto piu tardo a lira per che lira de lo homo: sa contra la iusticia de Dio: Sancto Augustino dice: uoi tu far bene la tua uendeta lassela a dio: Socrate dice: non ti lassar uencere a lira: ma fa che te uenza la mansuetudine: San cto Gregorio dice tre remedii se fano contra li rato: cioe dolce responsione: tacere. & spartisse da ello. de la discordia: Et rixa: e guerra: dice

Salamone d'doe cose sa trista lo mio core: & la terza me ha portato grade ira: e grade guera. Ihomo furiolo che non Ita mai de far guerra p pouerta: El sauio despresiato: e quello se sparte da far bene per far male: anchora dice al tuo ini mico uechio non credere mai ineterno: Et se ello se humilia nonti fidar per cio de lui: per el lo te uol fare afidando quello: che non te puol fare perleguando: & in le tuo tribulatione ello lacrimara: ma se lo se uedera el tempo: non se pora saciare del tuo sangue: Varro dice niuna richeza.puol durare ala guerra. Sancto Augu stino dice. p cinque cole. e licito a far guerra ra soneuolmento. Prima per la fede. Seconda per la Iusticia. Terza per hauer pace. Quarta per stare i liberta. Q uinta per fugire forza. Tulio dice. lo male se tole per lo male. come lo ferro Le lima col ferro.

# Exempio.

el uitio del ira se lege nel testameto uechio che lo re Dauit propheta siando inamora

to in madonna Bersabe moier de Vria: & dor mi cum lei: & la ingrauida: Et poi incontinente mando per lo marito: che iera in asedio: o uero in campo dintorno a una cita: per che lo uegnis se a dormire cum la moiere a cio che la creatura fosse atribuita alui: Et siando uenuto Vria in la cita: Et oldando dire: quello che haueua fatto. soa moiere: non se li uosse aprosimare: Et uede do questo lo re Dauit: ello se deldegno cu gra de ira: contra Vria: Et scrisse una lettera al suo capitanto del campo: col quale iera stado Vria: la qual lettera: porto lui instesso Vria: Et i que sta lettera mandaua adire: lo re Dauit al suo ca pitanio: che lo ordinasse una crudel battaglia: contra la cita: Et mettesse Vria nel loco piu pe ricoloso: Et che quando Vria cum la soa com pagnia fosseno stretamente ale arme cum li ini mici: tutti li suo compagni lo douesseno aban donare: si che remanendo solo fosse morto Et coli fo morto:

Capitulo xii. De la misericordia:

Isericordia: secondo sancto Augusti no sie hauere copasione nel suo cuor: de laltrui miseria: Et questa uirtu sie de doe maniere: una se chiama misericordia spi rituale: Et laltra sechiama misericordia corpora le Le oper de la misericordia spirituale: secodo li sacri & sancti doctori: sono queste perdonare le offele che te sono fatte: castigare & corezere: chi fa & dice male: conseiare a chi dubita: amai strare lignoranti: Confortare li tribulati: Por tar nolentieri le inzurie per amor de Dio: Et pregare Dio per amici & per inimici: per uiui & per morti: Le opere de la misericordia corpo rale sono queste: dare damanzare achi a fame: dare da beuer a chi a sete: uestir el nudo: alozar el pelegrino: uisstare e seruire el pouero a mala to:uisstare e liberare el pouero incharcerato Et sepelire li poueri morti: & tutte queste cose se faza per amor de Dio: Et non del mondo: & de queste diceua miser Iesu Xpo in lo euange lio:Beati quelli che hauera misericordia al pro simo Per che elli la retrouerano & receuera da Dio: San Paulo dice la pieta e la misericordie: e utile a îpetrare da dio tutti ibeni de questo mo do e de laltro. Ouidio dice. se le persone non peccasse.la misericordia de dio non bisognaria.

Exempio: Puose apropriare e asemiare la uirtu de la misericordia ali fioli duno oselo che le chiama pola che quado li uedono forte inuechiare el suo padre e la madre. si che no ue dano piu lume e che non possa piu uolare. elli si li fa uno nido.e si li pase e nudriga li dentro. & si li traze col beccho tutte le penne e maximen te quelle che sono dintorno a iochi. e couali in fiana atanto che li renasse tutte le penne. e cost per natura se renouano e tornali el uedere. de questa uirtu. Plato dice niuna uirtu puo essere ne le persone piu utile ni piu bella.come a pase re iafamati. Dar beuere a chi ha sete. uisitar lin fermi. Rescuodere li presonieri. Vestir li nu di albergare li pelegrini. Et sepelire li morti Longino dice. chi hauera misericordia daltrui. altri ne bauera de lui. Alexandro dice la pos lanza de le persone multiplica in tre modi.

per aquistar amici: per hauere misericordia dal trui: & per perdonare ali inimici: per che uede ta non puo essere senza dano. Salamone: dice: chi da al pouero no mendichera: & chi despre sia lo suo priego uegnera impouerta: Anchora dice: chi stropa le orechie al domadare del po uero: chiamara lui & non sara exaudito. Cassio doro dice non essere auaro in misecicordia: se la uoi trouare per ti: Iuuenale dice fa che tu si mi sericordioso: per che la misericordia e schrigno & botega de uirtu: Pithagora dice: se la mano offende lochio: & lo dente la lingua: non si fa uendeta: per che faria contra de si stesso: Iesu Xpo dice perdona adaltri se uoli chel te sia p donato ad ti: Plato dice gran uendeta fa chi p dona al suo inemico: possandos uedicare: Oui dio dice se ogni uolta che le psone peccha Dio fesse uendeta: i poco tempo seria disfato el mo do. Seneca dice pela de hauer fatta la tua uede ta se podendoti uendicar tu perdoni la izuria.

E la misericordia se leze ne le istorie di romani: che siando pso: & menato uno corsaro cioe robatore del mare: dauanti lo Re. Alexandro e lo re: si lo domando: per che lui ro baua cosi el mare: & lo ladro respose: & tu per che robi tutto el modo: ma per che io son solo son chiamato ladro: Et per che tu uai con gran de multitudine de gente: sei chiamato signor: ma se tu fosse cosi solo como mi tu seresti chia mato ladro como mi: Et tanto pegio che quel lo che io fuzo: tu persegui: Et quello de che io ho habuto paura: tu desprexii: per che langu stia e la miseria dela mia misera necesita Et por ueta mi fa essere ladro: ma tu chi robi solo per cupidita de lo animo: sie molto pegior ladro: che non son io: Et quanto piu la fortuna te ua prosperando: tanto piu deuenti pegiore: che se me uegnisse prospera ami un poco io deuetaria mior de ti: si che non robaria mai: & intendan do questo lo re Alexandro: che colui bauea tan to animo e tanta francheza: le mosse a misericor dia: uedendo che lo non iera ladro: se non per pouerta: e per la copassone che lo haue de lui: & dela fua miseria li perdono la morte & secelo grande maistro apresso de lui:.

Capitulo. xiii. De la crudelitade.

Rudelita che e uitio contrario ala uir tu dela misericordia secondo che dice Aristotile & Andronico si e de cinque manei re: La prima sie a no bauere copassione adaltrui La secoda sie no souegnire secodo el podere: la miseria daltri: La terza si e no uolere perdonar lizurie: La quarta si e punir altrui piu che si me rita. la quita sie ofender altrui senza sua colpa.

Exempio.

Puose apropriare e asemiare lo uitio de la crudelita: al Basilischo: che e uo serpente che ucide altrui pur solo col suo guardo: Et mai n a i lui misericordia algua Et se lo non puol trouare altro da intosegare lo sa sechare lerbe & iarbori che li sono dintor no & da presso col subiare: e per lo suo crudelis simo siado: che uiene suora del suo uenenoso corpo: Et de questa crudelita: Iesu siolo de Si drach dice no essere come lione in casa tua: che no ha misericordia de li suoi subditi: Claudião

dice non e piu aspera ni piu crudelle cosa al mo do: come una persona uile quando ha signoria: Hermes dice n dare afflitione alafflito acio che no caza indesperatione: Cassodoro dice sopra tutte le crudelita del mondo sie a nolere i rechi

re: del sudore del misero pouero:.

Exempio. Ela crudelita se leze i lo Ouidio che siado iamorata Medea de Iason ella si ando driedo e meno cu ella uno suo fradello picolo e si locise e taiolo i molti peci: & lassauali per la strada e questo faceua acio che sel suo pa dre iandaua drieto: e trouando per la uia tanta crudelita del suo fiolo fosse sforzato a retegnirs se al quato: e lei hauesse tanto piu tempo de su gire: Poi siando ella stada longo tempo cum Iason: baue cu lui doi fioli: e Iason lassando lei per unaltra donna: ella occise li soi fioli: e beue lo suo sangue p despetto de suo padre: poi de uenta mata: & andassene per lo mondo: Et mai non se sape nouella de suo fine:.

Capitulo. xiiii De la Liberalita.

Iberalita cioe largeza secodo Arillo tile:sie a dare del suo cu mesura:a pso ne digne e belognieuole: per che que lo che se da ali degni e no a besognieuoli tutto le perde:p che a dare a chi no bisogna sie a spa dere aqua in mare e chi da piu che non puo: se sparte da la uirtu de la liberalita e de la largeza e desende nel uitio dela prodigalita: lo quale se codo che se leze ne la suma di uitii: sie a spende re quelo che no e da spendere: no habiado mo do:ni regola:ni ordine:ni discretione in lo suo spendere e'per cio el prodigo uiene chiamato mato per la lege ma pur le magior uitio: laua ritia che la prodigalita: secondo che proua sanc to Thomaso per tre rasone: la prima sie che lo uitio de la prodigalita e piu coforme, cum la uir tu dela liberalita che consiste nel dare: che non e auaritia che cosssse nel tegnire: Et per questa rasone quasi tutti li uitii: che procedeno da'un altro untio sono menori: Che quello dal quale procedeno: per che tutte li uirtu del mondo so no in mezo de isuo extremi uitios: la secoda ra son sie chel pdigo epiu utile adaltri che lauaro La terza si e chel prodigo si meda e coreze piu lezieramete del suo uitio che no fa lauaro: nota che de la prodigalita: desende e uiene pouerta secodo che scrisse Aristotile dicedo: chi dispen de le richeze oltra mo: tosto uignera spouerta:

Exempio. Puole alemiare e apropriare la uirtu de la liberalita a Laquilla la qualle: e lo piu liberale oselo che sia nel modo per che la non poraua mai hauer tata fame che la no lassasse sempre la mita de quello che la mã za a ialtri oselli che se trouano da presso quado la manza e per cio chiare uolte se uede uolare: per che molti oselli non se puol pasere per le: quando la uede uolare li uano drieto: per cibar si e nutrirsi del suo cibo che li rimane: e de que sta liberalita. Salamone dice se tu fai lo bene: guarda a chi lo fai:e in li tuoi beni multiplicara molte gratie: Anchora dice metti la lemosina in lo sen del pouero: e quella pregara per ti: E libererati da ogni male. Anchora dice: come laqua smorza el fuogo ardente: cosa la lemosina

rai

sinorza el peccato: Anchora dice non dire ala mico tuo: ua e torna che ti daro quello che tu uoli: se tu li poi dare di presente: Anchora di ce lassa perdere li danari per lo fradello. Et per lo tuo amico quando bilogna: Et non li alcon dere sotto le piere. Alexandro dice dona ad altrui: se tu uoli che altri doni a ti. Ouidio dice uoi tu ben dare da tosto: per che chi da tardo non sa ben dare: Faceto dice spendi largame te quando bilogna: Et senza alcun mormora mento: Iesu fiolo de Sidrach dice: in ciascun dono che tu fai fa che sempre lo faci cum la fa cia aliegra: Et no moltrare trisfeza ni ria paro la: per che piu uale una dolce parola che uno dono: Cato dice da del tuo ad altri: ma guar da ben prima:achi tu lo dai: Anchora dice: se tu domandi adaltri domanda cosa iusta: p che e pacia a domādar cola che le pola negar cum rasone: Tulio dice: niuna cosa e piu dolce: ni piu degna:ni de magior bonore:che la liberali ta: Seneca dice: piu se deue guardare la facia: & lanimo de colui che da che lamano e ql chel da: Anchora dice niuna cosa se compra e paga

piu cara che quella che se compra per pregiere: Anchora dice colui che da. deue tacere: per che el dono che fai parla per ti: achora dice menor uitio e anegare lo seruitio che domadare termi ne Anchora'dice chi domanda timorosamete i segna de negare: Socrate dice chi non serue a li amici quando poi lui sara abadonato da loro quando li bisognara: Terentio dice niuna co sa pol far lhomo piu uile: che reimproperare li seruicii quado lia fatti: per che quello reimpro perare fa perdere lo merito de li seruici: san Pie ro dice piu beata cosa e adare che a receuere Lo Decreto dice doue lo signore e largo: lo suo fa meio non deue essere scarso: per che lo schalco de la corte deue fare la uolunta del suo signor: Seneca dice: quando tu uoli donare: resguarda prima cinque cole ne lanimo tuo: Et prima rel guarda te medelimo: Seconda relguarda achi tu dai: Terzo i sguarda qla cosa che dai: Q uar to resguarda el tuo cor cu qual uoluta che dai: Q uito cum qual facia e cum quale parole che dai Cato dice ama cost altrui che tu si caro ami co ati medesimo: Et si cosi bono adaltrui che p

far bene adaltri non faci dano ati medesimo: Anchora dice dispensa le tuo cose temperada mente per che multiplicando le spese: cosuma no quello in breue tempo: che cum gran fariga e:longamente le ha coquistado: Et per tanto sapile compartire discretamente: Celso dice: chi lo suo cosuma hauera carestia de laltrui: Seneca dice: meio e uegnire rosso in lo nolto de uergogna: che hauer doia nel suo cuore: per ha uer dato adaltri: piu che non se puole: Plato dice mazor dolore non e al mondo: che uiuere delaltrui: anchora dice impara qualche arte: e sarai sempre seguro. e ua e uiene che larte non se perde mai:anchora dice la terra deuora li ho moni: Et el prodigo deuora la terra: Iesu sio lo de Sidrach dice recordati de la pouerta nel tempo de la habundantia: e de labundantia nel tempo de la pouerta e pensa che spesse uol te se cambia e muta el tempo in un zorno: Pla to dice: ria cosa e la pouerta: Et afar male per lei e molto pegiore: Cassiodoro dice: se la madre del peccato: cioe la pouerra se tolle uia: lo peccato se tolle uia: qa remota causa & cetera

Inocentio papa nel libro de la miseria dela uita bumana dice inquanta miseria e crudelta: e la conditione del pouero: che se lo domanda: de uergogna se confunde: Et selo non domanda: se consuma in pouerta: ma pur a manzare la po uerta lo costrenze: Salamone dice li fradelli del pouero lo desamano: e iamici soi fuzi e scampa da lonzi da lui:anchora dice se lo pouero sera i ganato ognhomo lo reprende: e se lo parlara niun lintende: e la sua parola siando ben sauia ogni homo la despresia: achora dice se lo richo sara inganato: molti trouara ricoperatori: Et se lo parlara ognihomo litendera uolentieri: & se la sua parola sara mata la sara tenuta sauia: An chora dice de doe cose te prego dio che tu non medi pouertade: & che io no inuechi: ni per ri cheza io non ti cognoscha: anchora dice se le ri cheze sono aquistate in pocho tempo: tosto se consumarano: Varro dice le richeze non saqui stano senza fatiga e non se possedono senza ti more: Et non se lassano senza dolore: Tulio di ce lanimo dele psone se puo chiamare richeza: Et non la cassa de li danari: Celso dice: quando

lo paron dela naue ha bon tempo. alora dubita del pericolare. Et aparechia per la fortuna. cost lhomo. al tempo de la prosperita. Plato dice. meio e i la sua morte lassare gran richeze a lini mici: che in la sua uita per pouerta domandare seruicio ali amici: Anchora dice: non despressa re le cose picole: per che picola pieta riuersa un gran carro.

Exempio.

che uno pouero domando alo re Ale xandro: un dinaro: & lo re li dono una cital: Et lo pouero digando che a lui no se couenia cosi gran dono: Alexandro respose: & ami non se conuiene donar cosi poco come tu domandi: e per tanto io non debo guardare quello che se conuiene a ti: de domandare: ma quello che se conuiene ami de dare: lo contrario de questo se ce lo Re Antigono: lo quale per trouar casone de non fare lo seruitio che iera domadato: che siadoli domadata una cosa picola: respose che no se couenia alui de dar una picola cosa: siado

Magl. K.6.36

Re: Et siandoli poi domandata una gran cosa Respose: non se conuiene ati domandare: ni re ceuere cosi gran cosa.

Capitulo .xy. De la Auaritia.

Varitia che e uitio contrario dela libe ralita secondo che dice Tulio: no e al tro se non soperchia uolunta: cioe cupidita de bauere e de aquistare: & de retegnire p zusto: & per non zusto modo: e de lassar guastar le co se inaci che darli uia: In la Summa de li uitii se leze che quelli sono propriamente auari: che retiene quello che deue spender e spende quello che deue retegnire. Sancto Gregorio dice: in tutte le cose del mondo se troua qualche sine: se non in la auaritia che non se sacia mai.

Exempio:
Puose a ppriare e asemiare: Lauaritia
alo Rospo che uiue pur de terra sola:
e per paura che la non li manchi: mai no ne ma
za quanto che li bisogna: & de lauaritia se leze

ne la summa deli uitii: che niun uitio e al modo che tanto se adoperi al mondo quanto fa laua ritia: Et per tanto: San Hieronimo dice: tutti li uitil inuechia in le persone: ma solo lauaritia deueta sempre piu zouene : San Paulo dice : Lauaritia e radice de tutti li mali: Salamone dice: chi segue lauaritia: conturba la sua casa: Anchora dice lauaro non se impira mai de pe cunia: e chi ama le richeze non hauera mai fru to di quelle: Anglicho dice lauaro ni inuechia mai: ni linuidiolo ripola mai per niun tempo: Pithagora dice si come la basta de lasino adal tri torna utile e alui dano: cosi lo uitio de la aua riria: ad altri torna utile: e a lauaro torna dano: Seneca dice ali danari se deue comandare e no obedire: anchora dice: da poi che li danari furo no i reputatione la mor de le persone so perdu to:anchora dice cosi como la infirmita sa pone relhomo in letto: cosi lo uitio de la auaritia fa stare lhomo i gradi afani: anchora dice de doe generatione de gente non se po hauer bene:se le non more: cioe de mati e de auari: anchora di ce molto piu e da prexiar lhomo senza danari:

che li danari senza lhomo: Prissano dice: si co me quando piu pioue su lo sabione: tanto piu se indurisse: cosi lauaro quato uiene piu richo: tanto uiene in lo suo cuore piu crudele: & duro dauaritia: Cassiodoro dice: cost como la spoga non rende fuora laqua: se lhomo no la spreme cossi da lauaro non se puol hauere cosa alcuna: se non per forza: Prisiano dice lauaro no teme zitare la semenza in terra per redopiarla ma te me de dare ale persone per pieta: per che non intende el fruto. Iuuenale dice: li danari non sono de lauaro: ma li auari sono de li danari: Sacto Cipriano dice li auari se possono chiama re pagani per che adora lidoly doro e de argen to cosi li auari adora li soi danari: e no credono che sia altro dio: Seneca dice o auaro misero: que utilità hai tu de le toe richeze: se non li poi spēdere: li denari non surono trouati per soter rarli: p che se dio bauesse uoluto che li fosseno stati sotto terra: no gli baueria lasati trouare.

Elauaritia se leze che so uo che hauea nome Gemino logle tutto el tepo de la uita soa non haucua fatto mai altro che aqui stare e multiplicare roba e mai no se bauea po sudo saciare: Et siando fatto richo sopra tutti ialtri dla sua terra: e pesando un di el fatto suo: chiamo tre fioli che lo hauea. e diseli fioli mei cari:io ue prego: che qîto che io ho aquistado: uoi debiati spenderlo oramai largamente la do ue se conuiene: per che io non porei mai sofrire a spendere: per la longa e indurita mala consue tudine: del uitio de la auaria: beche io la cogno sca: esser uno de li magior uitii che sia al modo: li che lanimo suo non se podia spartire da la co sueta cupidita d la sua auaritia: be che lo cogno scelle la graue malignita del suo uitio: del quale Dio demostro questo miracolo al a sua morte: Che lo suo cuore fo trouato tutto sanguenato in la cassa de li suo danari.

Capitulo xyi. De la corectione.

Orectione secodo Prissano sie uno eseto damore i castigare e corezer altrui tepera tamete d'satti e d'parole secodo che se couiene

Per che colui che non ha temperamento: e discretione in cassigare: legieramente se sparte da la uirtu dela corectione: e caze nel uitio dela cru delta: Salamone dice: la matieria: e la pacia e li gata nel cuore de li zoueneti: ma la uerzella: de descazira la pacia: del core de li zoueni: pche se tu li bati li ni muore per cio: ma elli se cassigara:

Puose apropriare e asemiar la uirtu de la corectione alo Lupo che quando ua presso adalcuna habitatione se p caso lo pone el pade in fallo si che scapuzasse per modo che facesse remore: che podesse esser sentido: ello se pia lo pede cu si denti: e si lo strenze & morde pe castigarlo a cio che ello se ne guardi unaltra uolta: Salamone dice: chi corezera altrui: mazi or gratia trouera apresso di lui: Seneca dice: Ibomo sauio coreze lo suo uitio per laltrui: Sa lamone dice castiga samico tuo secretamente: anchora dice si reprendere lo mato p che lo te uora male ma repndi lo sauio & ello te amara: Hermes dice la coretione palese sie uerace core

cione. Diogene dice: chi uol essere amato dal amico suo: castigalo ocultamete: per che lo dol ce castigamento in ascoso induce amor: & lo as pero: Et in publico induce odio: Cassodoro dice ben che colui che castigarai continuamen te sia uitioso e non uoiando tuo castigamento: se lo e tuo caro amico no lassar pero de castigar lo ogniora. Plato dice: guarda non castigar la mico tuo in psentia daltri: ni quado lo e irato.

Exempio.

Ela uirtu de la corectione se leze i la Bi bia: che siado lo re Faraõe amonito mol te uolte: p Moyses: da parte de dio che la sasse lo populo de dio: che lo tegniua per suo serui e che lo se conuertisse alui: indurosse si lo cuore a Faraone che per niuna cosa del modo: non se uosse mouere a la sarlo: e Dio uoiadolo cassiga re pretirarlo alui: si li mado diexe piage de di uerse pestilentie in quesso mondo: La prima so pioza da qua la se couerti tutta i sangue: La secoda so multitudine de Rane che pioue: La terza si so mosche fastidiose dogni rasone:

La quarta fo mosconi: che chopre tuta la terra: La quinta so tépesta che consumo tutti iarbori e tutte lerbe: La sexta so insirmita e mortalita de tutti ianimali: La settima so caualete che se chiamano locuste i la Bibia: La ottaua mortali ta de tutti li primogeniti de egipto: La nona so tenebra si che lo di se conuerti in notte: Et de poi queste cose Faraone cum tutto lo exerci to: se anego nel mare rosso.

## Capitulo. xvii De le losenge:

1 Osenge che e uitio contrario de la uir tu de la corectione: secondo Androni co sie dosceza de parole cu alcu color de laude: p tirare lanimo daltrui ala sua propria utilita: ma usare dosce parole: solo per piacere: & non per alcuna propria utilita: no e uitio anci e piu sapere: & e uirtu chiamata piaseueleza.

Exempio.

Puose apropriare lo uitio dele losenge
a la serena che e uno asimale o uero pes
se de mare che dal mezo inzoso: sie a modo de

pessie cum doe code riuolte in suso: e dal mezo in suso sie a modo de una dozella: e sta sempre in pelagi e luogi piu pericolosi del mare: e qua do le naue nauigano per quelli luogi: le catano si dolcemente che li fano indormenzare la gen te e li marinari: e come li dorme la mota su le na ue: e si li ocide tutti: e per tato de questo uitio: Tulio dice a cialcuno lei benigno: & non essere losengieri: Et cum pochi habi familiarita: Oui dio dice sotto el dolce miele: se asconde lo cru dele e mortal ueneno del homo losengiero: Isopo dice le dolce parole iduce a catiue opere: Seneca dice ogni losenga porta sotto lo suo ue neno Virgilio dice meio e a conuersare cu li soi inimici che cum li losengieri: Seneca dice piu e da temere le losenge che le manace: Cato dice quado alcuna plona te lauda ricordati de essere tuo zudele: e non credere de ti piu adaltri che ati: Seneca dice lo maluaxio amico losenga lo suo amico: & menalo per catina via: Plato dice no te fidare i homo che tropo te lauda de quel lo che no e.per che cosi te biaxemara drieto da ti de quello: che n fosse uero p che lo scorpione beuche losenga cum la facia: lo pôze drieto cu la coda: Hermes dice lo cae ama losso: sina che li troua da speluzare: e le Aue ama el siore: sin che sono belli: Varro dice le aue porta la mele in bocha e lo stimulo ponzente drieto in la co da: Isopo dice: lo pazo molte uolte credendo piacere adaltrui: lo despiace: Socrate dice: ler ba dl prato chuopre la terra: Et le piaseuoleze chuopre molti deseti de le persone:

Exempio.

El uitio de le losenge: se leze nel ysopo chel so un coruo che haueua uno sorma zo in bocha: Et la uolpe uedendolo, se inpenso de hauere quelo sormazo. Et comenzo a lodar Et alosengare lo coruo. Et diseuali che lo iera un bellitissimo osello. Et che la hauea grandis simo deletto e piasere de oldirlo cantare. Et che sel suo canto iera cosi deleteuole come la belleza de la persona, non iera in questo mon do ueramente la piu bella, ni piu degna cosa alora lo coruo aldendos laudare comincio aca tare, e lo sormazo li cade de bocha, e la Volpe

lo tolse presto su e disse al coruo: tu hauerai la laude el canto: & io hauero el formazo: e ando sene uia: e lasso lo choruo befado: & schernito.

Capitulo xviii. De la Prudentia.

Rudentia: o uero prouidentia secondo:
Tulio: si a tre parte. la prima sie memo
ria de le cose pasate: la seconda sie inteligentia:
che e adiscerner le cose che lhomo ha da far: &
lo uero da lo fasso: e lo bene dal male: & ordina
re tutte le suo cose p forma de rasone: la terza
sie prouidetia: cioe a prouedersi sanci al tepo a
li soi fatti e queste tre uirtu se informano p doi
altri modi d'uirtu come e coseio: & solicitudie:
Aristotile dice coseio sie certa squisione che p
cede duna cosa in unaltra: & solicitudine sie a
essere solicito ale cose che shomo ha da fare.

Exempio?
Puose apropriare: & asemiar la uirtu de la prudentia o uero prouidentia ala Formica la quale sie solicita listade: atrouare quello

che li bilogna a manzare liuerno: Ricordando si del tempo pasaro: & cognoscendo lo presen te: cioe linstade: per che alora troua cioche li fa de bisogno: prouedendoss per lo tempo da ue gnir: Et sfende ogni biaua che la gouerna: acio che la non nascha al tempo del liuerno: Et que sto fa quasi: come per una prudentia e prouide tia de conseio naturale: Et per tanto: Salamo ne dice: O pegro e negligente: ua impara da la formica: che prouede e aparechia linstade quel lo che li bisogna de manzare alinuerno: Tulio dice lhomo sauio non deue mai dire io non pe saus che questo douesse ni podesse aduenir: per che Ihomo sauio non dubita ma spiera e non so spira ma pensa: Salamone dice meio e la sapien tia che tutte le richeze del mondo: & cio che tu podessi desiderare: non se asemiare ala sapieria: Iesu fiolo de Sidrach dice: lo uino eli formenti aliegrano el cuore di homeni: ma sopra tutto la sapientia: āchora dice: alo seruo saujo: serui libe ralmēte: anchora dice i la tua zouetu ipara sien tia e dotrina e mai no manchare, fina ali cauelli canuti: Ancora dice ogni sapietia uiene da dio:

Dauit dice lo comenzamento e lo principio de la sapientia sie lo timor de dio: Seneca dice se io hauesse un pe in la fosa anchora uoria impa rare: Tholomeo dice chi e sauio non po mai morire: e chi e sauio non sente mai dolore ben sauio e colui che se cognosse: Persio dice lo cuore del sauio: e del grande homo sie como la naue che se la safunda: molti safunda cum lei: Socrate dice la scientia se descriue nel cuo re e non in le carte: Aristotile dice: lo sa uio porta larme contra ognihomo pur penlan do anchora dice mato e chi crede che la uentu ra dia ni bene ni male: per che la sapientia da lo bene: & la pacia da lo male: Brancho dice: la chiaue de la segura certeza sie el gran pensie ro:e per cio el poco pensare fa:molte uolte erra re: Alexandro dice: la notte fo fatta per pen sare: quello che lbomo deue fare el di: Aristo tile dice: li fatti ben pensati: dano certa noticia de pensata inteligentia: Seneca dice: piu le ziera cosa e contrastare al principio o uero al co menzamento de le cose che ala fine: lo Decre to dice: chi ha rio principio non puol hauer bo

fine Marciale dice quando lerba e tenera lezie ramete se descaua: ma se la ferma le suo radice: non se descaua senza fatiga. Cato dice pensa sempre e guarda quello che puol segnire : per che facilmente se prouede al male anteueduto: Salamone dice: fa le tuo cose cum conseio e no te ne pentirai: Pithagora dice: niuno conseio e miore ni piu liale che quello che se da ne le na ne che sono in pericolo: Socrate dice aspetare puo bene rognia chi se reze per conseio de zo ueni: anchora dice tre cole sono contrarie al ue ro conseio cioe freta ira e cupidita: anchora di ce lo tardare e cosa odiosa ma sa Ihomo piu sa uio: Iuuenale dice non mostrar mai la tua uolū ta achi tu uoli domandar conseio per che gene ralmente ciascuno homo dice uoletieri ad altri quello che lo crede che li sia grato: ep quesso non possono durare li tiranni per che altri non li conseia se non quello che li sia piacere de ol dire: Seneca dice: quando tu uoli domadar co seio adaltri guarda prima como se reze lui: an. chora dice li pesseri se cosumano in uano doue n e coleio: ma doue sono molti coleieri se cofir

ma el cuore de molte persone: Alexandro dice tutte le cose se confirmano per lo conseio: Art stotile dice: lastinentia me ha fatto casto: Et lo studio me ha fatto inzegnioso: Anchora dice: in le cose conseiate: lhomo deue essere solicito: & in lo conseio tardo: Theobrascho dice. niu na bona cosa puol durare senza solicitudine: Sancto Sisto dice: le aque che coreno non por tano ueneno: Plato dice: la sapientia: senza ex perienza e senza solicitudine puocho uale:

Exempio.

Ela uirtu de laprudentia: o uero proui dentia: se leze in le isforie romane che caualcado lo Imperador per un boscho: lo tro uo un Filosofo solo: e lo Imperador lo fece chi amare: e lo silosofo no respose: e lo Imperador lo chiamo lui instesso: e anchora alui non respose niente: e uedendo cosi limperador ando lui instesso e domando quello che lo faseua i quel boscho: Et lo filosofo li respose: io imparo sapi entia: e lo imperador disse: insignami anche a mi qualche cosa: alora lo filosofo scrisse sopra una carta cosi: tutto quello che tu uoi fare: pesa

prima quello che te pol seguire: alora lo Impe dor tolle questa carta scrita e tornado a Roma la fese mettere sopra la porta del suo palazo:& habiando certi suoi baroni: pensato e ordinato de far amazar Limperador a tradimento: pro misero al suo barbiero una gran quantita de da nari: che lo li taiasse la gola al Limperador rade dolo: e lo barbiero promise de farlo: se limpro meteano de scamparlo: & li baroni li promese fermamente: e andando un di questo barbiero a radere Limperador cum lanimo deliberato: de taiarli la gola: si como iera deliberato: cum li Baroni prediti: & intrando in la porta del pala zo: Et alzando li ochii uide quella schrita del Philosopho che diseua: tuto quello che tu uol fare guarda ben prima e pensa quello che te ne puol incotrare: e pensando el barbier sopra de questo subito se smari: & penso che lo Impera dor hauesse fatto mettere quella scrita: per che lo bauelle intelo lo tradimento ordinato: onde subito ando alimperador e zitosi inzinochioni ali suo piedi domandandoli misericordia e per donāza: e manifestoli tutto el tradimento dela

sua morte de la quale lo Imperador non sapea niente: & sapiando questo Limperador: mado p tutti quelli Baroni che haueano ordinato la la sua morte: & tutti li sece morire: & perdono al barbiero: Poi mando p lo Philosopho: che li hauea datta la scrita: & sempre lo tiene apres so di lui: cum grande honore: e riuerentia:

Capitulo xpiiii. De la paçia.

Açia o uero mateza: sie uitio cotrario ala uirtu de la prudentia o uero proui dentia: de la qual pacia: Plato dice che la e de molte maniere: e prima sono mati o uero paci cotinui: come sono quelli che sono mati pales: e sono alcuni altri mati a certi tempil: & in quel li tempi sono anchora questi como li primi ma ti palesi alcuni altri tempi sono cum bon senti mento: Et questi sono chiamati lunatici: Et so no altri mati de malenconia: come sono quelli a chi mancha la mente: Et questi sono de mil le modi: Et si sono mati, che ano pocho seno: Et questi sono de quatro maniere: La prima

sie: a no pensare niete in li soi satti: ma farli pur come li uene dal cuore senza rasone: La secoda sie a no prouedersi de ollo che li sa bisogno: e ni pensare quello che li puo incontrare: La terza sie a essere tropo corente: Et non uolere mai al cun conseio in li soi satti: La quarta sie a lasar de fare quello che lhomo deue per negligetia e pigritia: de non principiare de non seguire e de finire li soi satti.

Exempio.

Puose apropriare e asemiare lo uitio de la pacia o uero mateza al Bo salua dego: che ha inodio ogni cosa rossa per natura si che quando li cazadori lo uol pia re se uestono de rosso: si ua doue usa el Bo sal uadego e subito lo Bo p la grande uolunta che lo ha non se pensa e non se guarda niente: ma cum gran surore li core adosso: e li cazadori si suze e si se asconde driedo uno albor che li ha apostado: Et lo Bo crezindo andare adosso ali cazadori ua a ferire cum le corne fortemente in lalboro cum tata suria che caza le corne per tal

modo in quello alboro: che lo no li puol retirar fuora: & alora li cazadori ua fuora e si lolcide: Et per tanto Salamone dice non parlar mai cum niun mato: per che non li piacera le ruo parole: se non li dice quelle cose che siano seco do el suo uolere: Anchora dice tanto e a parla re cum un mato: de scientia o de sapientia qua to e a parlare cum un che dorme: Anchora di ce el mato in la uia de le suo pacie: crede che o gnihomo sia mato como lui: Anchora dice el pazo se cognosse per el ridere: per che ridendo alza la uoce e apre la bocha quanto che lo poi: Et lo saujo ridera moderatamente: Anchora dice le mazior pericolo quello del pazo furiato che quello de lorsa quando li sono tolti li fioli: Anchora dice reprendi lo sauio ello te amara. reprendi lo pazo ello te hauera odio e percio dice el prouerbio cassiga el bono el deuenta miore e castiga el cativo el pazo e deuenta pezi

El uitio de la mateza se leze in le istorie Romane che caualcando una volta Ari stotile cu Alexadro p la macedoia: li famei che erano apiedi andauano cridando inanci dati la uia alo re Alexandro e un pazo se conzo a sede re sopra una piera i mezo de la uia e no se uolea mouere di la. si che uno de li fanti lo uolse spen zer di la e butarlo in terra alora Aristotile disse no mouere la piera su dela piera: « questo disse Aristotile per che i uerita lo mato no e homo:

De La Iustitia Capitulo. xx.

Vstitia secondo Macrobrio sie a dare a ciascuno la sua rasone e de asta San cto Tomaso dice che tre cose bisogna al homo a fare institia: La prima sie che lo habia inridicion de farla: La seconda che lo sapia ben quel la cosa che nol giudicare: La terza che lo noia giudicare secondo rasone:

Puose apropriare e asemiare la uirtu de la iustitia a lo Re de le Aue che or dena e dispesa ogni cosa cum rason: per che cer te Aue sono ordinate andare per siori per fare la miele: alcune altre sono ordenate a lauorare

e fabricar le suo stancie: de cera & de miele altre sono ordenate a purgar le miele altre sono de putate a compagnar lo Re alcune sono ordena te a combatere per che naturalmente le ano gran guera insiemi: per che luna uol tuore la mi ele a laltra: ni mai niuna aue uscira fuora de la soa casa auanti lo suo Re:e ciascuna li fa grandi sima riuerentia: e se lo Re fosse uechio si che p uechiezi perdesse le ale e non podesse uolare: grande moltitudine de Auesi lo porta e mai no labandon :: e tutte le altre Aue si ano lo po celo in la coda saluo lo Resolo e alcuni de que, sti Resono negrie alcuni rossi: e sono maziori che le altre Aue: Salamone dice non cercar de uolere esser zudese se non te basta lanimo de ca sigar la iniquita di catiui: Anchora dice amate la iustitia uoi che iudicate altri: Hermes dice: non punire alcuno se prima non li dai termine de far la sua defesa: e non tardar tropo a cio che qualche cosa non uenisse.che facesse perire la iu stitia: Sedechia pfeta dice colui che n la regere le steso ni la sua fameia pezo regera altri: p che se uno cieco mea laltro cadera uno driedo laltro

Aristotile dice la tropo familiar domestegeza genera despresso: Senecha dice chi non puol domandare a se medesimo non deue doman dare adaltrui: Tulio dice la iustitia sie madre e donna de tutte le uirtu e senza quella niuna cosa puol durare Lo Decreto dice e ache Boe cio cinque cose corompe la iustitia: cioe amore odio pregiere: timore e precio: Socrate dice li rethori de le terre se deue guardar de non ha uere compagnia de catiue persone p che ogni male che li fa uiene iputato ali ritori: Lo libro de fra Ecidio: compagno de sancto Fracelco di ce la iustitia perise in li Tirannice regna in li re gali per cinque cose:e per cio dura li Re e li Ti ranni no: La prima sie che li tirani ama lo suo proprio bene e li re ama lo bene comuno: La se conda sie perche li tiranni ama li strani e li Re ama li suoi citadini: La terza sie per che li tiran ni descaza li saui e li boni: e mantiene li catiui e li rei: & li Re matiene li boi e li sauii: e descaza li catiui e li rei del suo reame: La quarta sie per che li Tirani ama la pouerta: Et la discordia d li soi citadini: Et li re amano labudatia ela pace La quinta sie perche li tiranni ama li suo diletie li suo solaci e piaseri e li Re ama lo suo honor Plato dice non desiderar de dar mai conseio: a homo che habia signoria o liberta sopra de ti per che se lo li tornase per fortuna in alcun da no ello te lo faraue tornar sopra dela tua testa: Aristotile dice non star mai in la terra doue so no molti signori per che i tali luogi ha piu po sanza li catiui cha li boni: e piu mati che li saui: Thosomeo dice reprendi lo sauio signore: qua do falasse: & hauerai da lui mazior gratia: An chora dice quanto shomo piu se exalta: tanto piu perde lamor del suo signore.

Ela uirtu de la iustitia se leze in la ui ta di Sancti padri: che so un romito che haueua fatto penitentia un gran tempo: Et habiando graue malatia: e non po dendo guarire: se comenzo sorte a lamentar de Dio: Et uno Anzolo si li uene informa de ho mo e diseli uie cum mi: che dio uol che io te mo stri de le soi oculte iustitie: e prima lazolo si lo meno a una casa doue iera una grandissima qua

tita de danari in un cofano: e quello anzolo: si li tolse tutti: & puoi lo meno a una altra casa: e lasso tutti quelli danari dauanti la porta:e poi lo meno a unaltra terza cala: e si ociso un fanto lino picolino: che iera in una cuna: e uedendo queste cose lo romito: se uosse partire da lui: cre dendo che lo fosse un demonio dalinferno: alo ra li disse lanzolo: ua piano che te uoio rendere rasone de tutto quello che io ho satto:e prima: la rason per che robai li danari: sie per che colui de chi li iera: haueua uenduto tutto quello che lo haueua al mondo: per darli a uno alasino que sti danari per sar sare uendetta dun suo padre che li era sta morto e se questo fosse sta fatto tu ti quelli de la terra ne seria sfati conturbati: si che per remouere questo male: & per redure to lui a penitentia: de la sua mala uolunta: & a far bene: io li tolsi quelli danari: Et lui uedendosi remaso cost pouero: intrara in un monasterio a seruire a dio: Et saluara lanima sua: La rason per che io lassai li danari dauanti quella porta si fo per che colui che staua in quella casa: haue ua perduto tutto quello che lo aueua al monco

i mare e lui per desperatione se nolea impicare: & lui trouando questi danari dinanci la sua por ta scampara el pericolo: de laima: & del corpo: la rason per che ucisi lo fantolino: sie che auan ti che suo padre lauesse faseua tutti li beni del mondo: & da poi chelo laue non ha fatto altro che usure: falsita: mali cotrati: & tuti li mali che lo a posudo fare in asto mondo: si che io ucisi el fantolino: a cio che suo padre tornasse a far bene: como prima e pero non te dar maraueia ni maleconia: del male che tu ai : per che se que sto non fosse tu non saresti al seruisso de dio: e si certo che dio no fa mai ni permette cosa alcu na ni bene ni male senza gran rason: ma le per sone del mondo non possono cognosere:p che la diuina iustitia noia e permetta cotal cose: ma ello che sempre a tutti fa gratia: e del gran ma le: eleze sempre el picolo: o uero lo trasmuta in bene: e subito lanzolo ditte qste parole despar ri e despartise dal romito: e lo romito habiado ueduto e oldito questo puoler prouare sel iera uero torno indrieto e trouo tutto allo che li ha uea dito lazolo iera uerita & subito lo retorno:

nel romitorio ala sua cela e sece mazor peniten tia che prima: e cum mazor seruore.

Capitulo .xxi. De la Iniustitia.

Niustitia: che e uitio cotrario de la iu stitia secudo Macrobio sie a giudicar altri iniustamete: e que sie propriamente inius stitia: e sie iniustitia che se chiama izuria laqual sie de piu maniere: La prima sie a ucidere alcua persona iniustamete e questo se chiama homi cidio: La seconda sie a far uilania adalcuna per sona: e questa e chiamata inzuria: La terza sie afar fare adaltri qualche cosa per sorza e questa se chiama uiolentia: La quarta sie a danissicar al cuno i le soe cose: e questo se chiama dano: La quinta sie: a tuore delaltrui ocultamete: & que sto se chiama furto: La sexta sie a tuore laltrui per sorza e questa se chiama rapina.

Exempio:

Puose apropriare e asemiare lo uitio de la iniustitia al Demonio logi n ha mai ilui alcua rason: anci tuto lo suo itedimeto e di

letto: sie a far sempre male: e agili che lo serue ello li da magior pena e tormeti e rede sempre male per bene: lesu fiolo de Sidrach dice: de quella mesura che uoi mesurareti ad altri: sara mesurato auoi: Salamone dice: no giudicati al tri senza rasone: e no sareti giuditati uoi: acho ra dice p quatro cose se moue lo stado de le ter re: La prima sie quado lo seruo segnoreza: La seconda sie quando lo pazo e tenuto saujo: La terza sie p lodio nel matrimonio: La quarta si e quado la serua remane herede de la madona Seneca dice dolēte e la terra: che ha re giouene p che persequita li boni e fauoreza li catiui: an chora dice chi n ponise lo male comada che lo mal se faci:anchora dice quatro peccati chiama no uedeta daltri denanci da dio: Lo primo sie lo male che se fa iquesto modo alinocete: Lo se codo sie lo peccato sodomitico: Lo terzo sie lo i gano dela fatiga del mercearo: Lo quarto sie lo incendio e le catine parole de le male legue: Isopo dice a ucidere altrui no te lasar indure a niuno: Aristotile dice Alexadro guardati da spader sangne humão cotra rason che qui uno

ucide unaltro senza rason: lo simile sara fatto a lui per che in cielo se crida auanti dio digando: Miser lo tuo seruo uole essere equale a ti: Sa lamone dice: spandere lo sangue: & regnire la fatiga del mercenaro: si sono fradelli: anchora dice: chi caua la fossa si cade dentro: e chi reuol ze la piera si li cade adosso: e chi pia la bissa per la coda si la morde: e chi ofende cum la lengua sara offeso da quella: de la violenza efurto e ra pina: Sedechia profeta dice lo re che se sforza a congregar tesoro contra rasone: lo se fatiga a desfar lo suo regno lo qual non puo durare: Sancto Augustino dice quello sie dono che se da per uolunta e quello che se da contra lo suo uolere: non e dono anci e uiolenza: Lo De creto dice: non ua mai abene quello che e male aquistato: Logino dice: chi fara male adaltrui lo receuera p lui: & non uedera donde lo uegna.

Exempio.

El uitio de la iniustitia se leze in la uita
di sancti padri: che lo demonio se pen
so de tuore moiere: per hauer stole da maridar

e per menare li zeneri a casa sua alinferno: e ma ridandosi tosse per moiere madona iniustitia: e auene sette siole La prima so Madonna Super bia: e questa so maritata ali gran maistri: La se coda so madona Auaritia: e questa so maridata ali bomini de populo: La terza so Madona sal sita e questa so maritata ai uilani: La quarta so Madona Inuidia: e questa so maritata ali arte sani: La quita so Madona Ipocresia e quella so maridata a li Religiosi: La sexta so Madonna Vanagloria e quella tosse le done per elle e no la lasso maritare: La septima so madona Luxu ria: e questa non la uosse maritare ma lasola an dare meretrice per tutto el mondo a cio che cia scuno la podesse hauere al suo piacere.

Capitulo .xxii. De la Lealta.

Exempio.

Puose apropriar e asemias la uirtu de la lialta a le Grue che hano un suo re

alo quale tutte serue piu lialmente che non fa n'uno altro animal per che la notte quando le dorme: si mette lo suo Re de mezo e tutte le al tre lista dintorno: e mette sempre doe o tre de L'altre dintorno a far la guardia: e a cio che le non se adormentaseno: le tiene un pie, leuado in aere e laltro in terra: e in quello che le tiene leuado tengono sempre una pietra: per che se lo sono le stracase la piera li cazeraue del pie: & le se uegnaraue a resentire: Er questo fale per la grande lialta: che le seporta insieme: e per che lo suo Re non li uenisse a mancare per mala guardia: ni le altre che dorme: Seneca di ce: chi perde la fede: niente puol piu perdere: Salamone dice: molte persone sono chiamate pietose: ma liali puochi se ne troua: Aristoti le dice: non rompere mai la fede a niuno p che non se conuiene se non a meretrice e a putti: Socrete dice: sa che tu si liale: a chi de ti se si da e sarai securo de non fare mala fine: Iuuenale dice: tutte le cose del mondo alcuno le lauda: Et alcuno le biasema: ma lalialta e la uerita: cia scuno la comanda:

Longino dice per tre cose lbomo puo negnire in grande stato: usando lialta: digando nerita e non pensando cose desutele:

## Exempio.

E la uirtu de la lialta se leze in le isto rie Romane che siando Marco rego lo preso da quelli de Cartagine che haueano guera cum Romani ello fo madato a Roma p tratare de sar cambio de li presoni de Roma: cum quelli de Cartagine: e facendosi conseio i campitoio Marco Regolo se leuo in pie e disse che questo cambio non se douesse fare per che li presoni de Roma che erano in Cartagine di quali ello era uno de queli. & erano de uile con ditione: & quasi erano tutti uechi e desutili al mestier del arme e quelli de Cartagine che era no i preson a Roma erano tutti de li maziori e de li piu nalorosi de Cartagine gioneni e boni conduteri de gete darme: Si che fatto el coleio lo senato determino di far cabio: alora lo Re Marco Regolo p no ofendere e p non rompe

re la fede retorno a Carthagine in presone: co mo lo haueua promesso.

Capitulo xxiii. De la Falsita.

Alsita: che e uitio contrario de la Li alta sie secondo che dice la lege a dire una cosa e farne unaltra e mostrar una cosa per unaltra per animo de inganar altrui: ma guar da bene e pensa che le diserentia tra falsita tra dimento e malitia: per che tradimento sie pro priamete quando una persona atradisse alcuna altra persona: che se sida in ella: Malitia sie a pensare mali pensieri in lanimo suo del proxi mo suo: senza suficiente causa: e da questa mali tia descende el uitio de la suspitione: Sancto Tomaso dice sospitione sie a pensare male dal trui: per qualche lieue inditio : e questa sospiti one nascie per quatro cose comunamente: La prima sie: che lhomo rio: crede che ognihomo su simile a lui: La secoda sie che colui che se ha sospetosiausodfirmale. La terza sie per che Inomo uoia male adaltrui e per cio legeramete

no

crede male de lui: La quarta sie p hauer proua te molte cose: e p cio: Aristotile dice: che tutti li uechii sono sempre naturalmente sospiciosi: per che hano prouate molte cose: e nota che le diferentia: tra sospitione: e zelosia: per che: so spitione sie a credere male daltrui: per qualche leziero inditio: si come ho ditto: & e uitio: la Zelosia sie timore che la cosa o uero la persona che lhomo ama no faza o diga cola: che podel se rornare in dano o uergogna a si o uero adal tri: e descende questa zelossa: propriamente da la uirtu damore: per che la zelosia non uiene se non per doe cole: La prima sie per paura che la persona che lhomo ama non faza cosa: che non sia da fare: laltra sie che la persona non re ceua alcun dano in la cosa che se ama si che la zelosia: orizinalmente: procede damore: como proua Sancto Tomaso.

Exempio:

Puose apropriare e asemiare lo uitio
de la fassita ala Volpe: che quando la
no puol trouare damazare la segeta in terra in

qualche campo como se la fosse morta cu la len gua fuora de la bocca: e li oselli credendo che la sia morta li uano dintorno: e si li mota ados so e quando la uede che li sia bene asegurati: li eua la testa:apre la bocca e pia gilo che la puo: e molte altre falsita laso per breuita: Salamon dice lo falso ala fine: non trouara guadagno: Anchora dice non ulare cum li falsi per che li non puol amare: se non quelli che li piase: Lo profeta dice Dio destriga li falsi: Et le suo fal sira: e le lengue maluale: Seneca dice lo falso se infenze de non cognosere le ingiurie : per poderse meto uendicar: Isopo dice: quello che pieno dingano: non perdona mai: e chi e ulato dinganare: non sa far che non ingani: Varro dice: sotto la pelle de lagnello sa sconde lo Lo po Plato dice: de doe cose me sun atristato piu che daltro. una e lo rico quando uien despresia to: laltra sie quando lo sauio uien inganato dal mato: Casiodoro dice niuna cosa puo esser pe giore al modo chel tradimeto: Salamon dice: non te menare ognhomo in casa toa p che mol ti sono li tradimenti de le persone: Longino

dice alo traditore la morte sie uita: per che se lo usa lialta non ie creduta: e se lo non la usa o gnibomo lo descaza da si Salamon dice li mal uali pensieri fano: partire le persone da Dio: Plato dice: lo primo mouimento del pensiero: non e in podesta daltrui: ma la perseueranza: contra la qual se conviene forte contrastare: se lo pensiero non e bono: Lo Decreto dicela: carne non se corompe mai : se lanimo non sia prima corotto: Sancto Isidoro dice:niun ma le puo essere pegiore in la persona: che la sospi one: e la superbia: Seneca dice: non usare mai cum li inuidiosi: per che sono come indiuinato ri:e sempre li pensa mal de ti: Beda dice:chi e amico de doi nemici: sempre sara in sospitione de tutti doi:e mai non trouara fine ni remedio Sedechia profeta dice: la sospetione sie corom pimento de tutte le uirtu: Alexandro dice: in cui ru te sidi non bauer sospitione in lui: o nero non te sidare: per che la sospitione da cas one de far molti mali: Iuuenale dice la zelosia de la femina: e tanta che sempre porta odio: a chi suo marito ama: Plato dice lo pseto amore sie in tre cose cioe: in amare î temere: e in hono rare Socrate dice: chi ama: si teme: ma molti te me: che si ama: Damasceno dice: chi ama pseta mete: sempre sta î paura de la cosa che lo ama:

## Exempio:

El uitio de la falsita se leze nel testa meto uechio: che doi Anzoli fo mada ti da Dio:a una cita che hauea nome Sodoma: per lo peccato sodomitico: cioe contra natura: Et uno che hauea nome Loth si li receue in ca sa soa: per che Loth si era amico de Dio: alo quale li Anzoli li disse: che lo se douesse parti re de la terra: per che li uolea ardere e profun dare la cita: cum tutti quelli che ierano dentro: Et Loth se parti de la terra: cum doe fiole che lo baueua: Et de subito la cita fo arsa & profun data: e siando Loth cum le suo doe fiole su un monte: che era sopra la terra: le fiole se impen so de inganar suo padre: acio che lo dormesse cum elle: e si lo imbriagaro: e poi ado la magio re dal padre: e lui non cognoscendola: per la

imbriageza: gialete cum lei: e poi similmente cum laltra: per modo che peccarono tutte doe cum suo padre: e tutte doe se igrauedarono de suo padre: inganandolo cum tale falsita.

Capitulo xxiiii. De la Verita.

Erita secodo sancto Augustino sie usar el uero senza alcu messedameto: d'alcua Bossa. Exempio.

Puose apropriare e asemiare la uirtu de la uerita: ali sioli de la pernise: per che quando una pernise ha fate le oue: unaltra ua: e si le inuola e couale: e quando sono nati li sioli: cioe li pernisoni: la netura li insegna: a cognosere la uoce de la uera madre: si che subi to: come la olde cantare: elli abadona la madre possiza: o uero infentiza: e core drio a la soa ue ra madre: e così e de la uerita: che sempre a la si ne uiene cognosuta: & de assa uirtu: lesu siolo de Sidrach dice: non contradire ala uerita per alcun modo, per che tu non poraui far alcuna

2:

ca

lo :ti

ne

un

en

cosa che fosse peziore: como contradire la ueri ta Aristotile dice: chi ama la uerita: Dio che e uerita amara lui in tutti li soi fatti: Anchora dice chi disse la uerita non se fatiga: ma chi uo le: ocultare:o uero colorare una bosia: ha gran briga: Cato dice. quello che tu ai promeso cer tamente a uno. no lo promettere adaltri: San to Augustino dice. molte uolte la uoce del po pulo. sie uoce de Dio.

Eli uirtu de la uerita se leze i la uita di Sancti padri, chel so un grade ge til homo caualier, che haueua lasato al mondo de molte richeze, per andare a seruir dio, in uno manasterio de monaci, e siando andato, la bate credendo che lo sosse piu asentito che ial tri ne li satti del mondo, e un di li disse de man darlo a uno mercato cum certi asini uechii del monasterio, che li douesse uendere per rincom perare poi de ialtri Aseni piu gioueni. Et ma do uno couerso cum lui: Et andato che so que sto monego nouello, e stagando sul mercato le persone domandaua se quelli aseni erano boni

ello manego respondea: credete uoi che lo no Ilro manalterio sia zonto a tanta pouerta: che se li foseno boni: che noi li uendesemo: e quelli ancora domadauano: p che hano cosi pelata la coda e la schena: e lo monego respondea p che elli sono uechii: e non posono portar la soma e molte uolte cadono sotto li pesi: e noi li conue gnemo piare per la coda: e lauarli suso e per le molte bastonate hano cosi pelata la schena: & tornado el monego al monasterio: e no habia do uenduti li Aseni: lo conuerso che era adato cu lui disse alabate tutto quello che hauea dito e fatto el monego al mercato: e labate madop lui e si lo reprende molto forte: respose lo mo nego credete uoi padre che io sia intrato i que sta religione pinganar altrui: e danar laia mia digando bolie: puendere aseni non saueti uoi che io ho lasato al modo molti aseni e cauali ca se e posessone e molte altre richeze: puenire a seruire colui che e suma e pura uerita: & puscir dele bosse de questo falace modo: le quale uiue do nel modo sempre me surono idisgracia mol to piu siando in questo loco: e aldando Labate

tal parole non li pode respondere cosa alcuna in contrario.

Capitulo .xxy. De la Bossa.

Osia che e uitio contrario ala uirtu de la uerita secondo che dice Aristorile: sie a celare la uerita cum alcun color de parole: panimo de inganar altruite nota che sono mol te generacion de Bosse: Prima sono bosse che se dicono p solazo come sono fabule e nouelle: e sono bolie che se dice per fuzir alcu suo dano senza dano dalcuno altro e queste no sono pec cato mortale ma pur e malea dirle: chi se ne puo guardare: e sono bosse che se dicono per fallita per inganar altruite sono bosse de non a tendere quello che altri promette:e sono bosse che se dicono p mala usanza: e questi tre modi ultimi sono probibiti per lo Decretale: p che sono pericolosi de lanima: e si sono bosse cum sacramento sperzurandos: che non e altro se non renegar la fede de Dio.

Exempio. Puole apropriar e alemiar lo uitio de la bosia: ala Topa e uero Topinera che non ha ochii e ua sempre sotto terra e se la uiene alaere subito la muore: cosi fa la bosia: che sempre la se conuien courire: cum qualche colore de ueri ratacio chela sia creduta: e como la uene a luce dela speriencia subito la muore: per che la uien cognoluta e discouerta: Salamon dice de la bo sia: de tre cose teme lo mio cuore e de la quarta e impalidita la mia faza: de comonimento de ci ta: de rasionamento de populo: de la bosia a cu sation: esopra de tutte le cose: de la lengua ho micidia: per che la bocca che mente ucide lani ma: Anchora dice meio e amar lo ladro che lo bosaro continuo: Sancto Gregorio dice per le bosse de li bosari la uerita non uien creduta a chi la dice: Socrate dice alo continuo bosaro: la uerita non li sara creduta.

Exempio.

Id El uitio de la bossa se le genele istorie
Romãe de una che bauea nome Glo
ria stola de Anastasso Impadore se inamoro in
un suo dezelo che hauea nome Amõe e lo do

zelo non uoleua consentire la sua persona ala donna p paura de lo Imperadore: si che costei per deldegno peso de farlo morire e pasando costui un di dauanti la camera de costei: Ella comencio a cridare aiteme aiteme: Et disseua che Amone la uolea sfozare: Et subito Amõe fo preso e cum grande suria so menato dauan ti alo Imperadore: e siando domandato se lera uero quello che li era imputato: e Amone res pose de no: alora lo Imperador mando per la fiola e domandola como iera stado quel fatro & ella non respose niente: Anchora la doman do piu uolte: e mai non respose alcuna cosa: Et uedendo un barone che la non parlaua disse matezando forsi che la perduta la lengua: & guardando e cercadoli in bocca fo trouato che per uendeta de la bossa che ella baueua ditta: haueus perduta la lengua: Et lo Imperador uedando quelto miracolo: de subito fece lasar lo donzelo: e alora incontinente lasato che fo lo donzelo torno la lengua in bocca e la parola ala sia del Imperador. e manisesso in presentia dognihomo la uerita de la cosa e p questo mira

colo ela intro i un monasterio e feni la sua uita al seruisio de dio santamente.

De La Forteza Capitulo. xxpi.

Orteza secondo Macrobio sie de tre maniere: La prima sie a essere forte a iudante de la persona per natura: e questa non e uirtu: La seconda sie prodeza che e audacia nelanimo a si temer niuna graue cotraria cosa: La terza sie paciencia a sostegnir pacietemete ogni cosa cotraria e ogni angustia: e questi doi ultimi modi: sono uera forteza e uera uirtu.

## Exempio.

Puole apropriare e alemiare la uirtu de la forteza: a lo Leone: che sempre dorme cum li ochi aperti Et se el cazadore lo ua cazando: subito como lo sente: comencia a recoprire cum la coda tutte le suo pedege: a cio che lo non su trouato per elle: Et se pur ue de ala fin de non poder fugire: audacemente

se ne ua contra al cazador senza paura alcuna: e fortemente se mette ala battaia: e de la uirtu che se chiama forteza: Tulio dice: lhomo de ue essere forte in la bataia e soferente i le aduer sita: Senecha dice chi e forte sie libero: Lu cio dice per doe cose lhomo e amato piu che per altro: Prima per la prodeza: Secondo per la lialta: Socrate dice magiore prodeza e a fu gire quando bisogna che morire: frate Ecidio dice: che la prodeza e de molti modi: luna e a essere animoso senza paura nel pericolo de la morte quando no puol far altro: e questa e pro deza sforzata: laltra sie a essere animoso e auda ce: per usanza de bataiare: La terza sie a essere animolo per aiutorio dela compagnia: La quar ta sie a essere animoso quando troua el suo con trario debile e uile: La quinta sie a essere tanto ardito che non tema alcuna cosa: Et questa no e forteza: ma furia bestiale: Et queste cinque maniere de forteze non sono perfete: La sexta e persetta e uirtuosa quando le persone uole essere forte e constante: per no receuere desho nore e mancamento in lanima: in la persona

in le suo cose: o per la fede: o per la Republica Salamon dice: la sapientia de le persone: se co gnosse in la patientia: Socrate dice: la patien tia: sie porta de misericordia: Tholomeo di ce chi uol combatere cu le aduersita: li bisogna le arme: e la compagnia de la patientia: Home ro dice: chi sara patiente: da ognihomo sara a presiato.

Ela uirtu de la forteza: se leze nel te stamento uechio: che so uno che ha ueua nome Sansone: lo quale era lo piu sorte homo che sosse al mondo: e sece molte sorteze: le quale se conta in la Bibia: e la soa sorteza: a uea neli cauelli: e li filisse i cum chi ello auea guera: si lo seceno inganare a una sua amica: che se chiamaua Dalida: e questa li taio li cauelli: e li Filisse i lo prese e treseli iochi: e un di che sacea no una soro sessa: si lo meno nel suo tempio: e ogni homo li era ditorno sacedosi bese di lui: a lora Sansone se se menare a un garzone: a una colona che tegnia el tempio quasi tutto: e que lo so ala colona: disse a silo garzoe pianamete:

10

ca

13

010

103

tre

[BI

(00

nto

1110

TES

113

partite tosto e ua uia. e quando sarai suora del tempio sona el corno si che io litenda. e lo gar zone sece como li disse Sansone. e come Sanso ne aldi sonar lo corno. ello abracio la coloa che tegnia lo tempio. e tirola si sorte che tutto el tempio cade in terra. & ello disse cum una gra uoce mora Sansone cum tutti li suo inimici. e così ello mori cum tutti quelli che era la detro.

Del Timore Capitulo. xxvii.

Imore o uero paura. sie uitio cotrario de la forteza secondo che Aristotile scriue e sie de tre maniere. cioe La prima sie a essere spauroso nel animo suo. senza alcuna cau sa. ma pur solo imaginando li uiene el timore. e questo e propriamete timore. La seconda sie a timere alcuna cosa. piu che no se conuiene. Et questo se chiama uilita danimo. La terza sie a no poder sostegnir alcuna aduersita. per debe leza danimo. e questo se chiama fieueleza.

Exempio.

Pusse apropriare e asemiare el uitio de la fieueleza: o uero del timore: a la Lieuore: che e lo piu spauroso anima le che sia al mondo: e lo piu uile: si che stagan do al bosco: se lo alde pur mouere e sonar le so ie de ialbori quando el uento le mena: ello de subito suze e scampa uia: & de questo uitio: Sa lamone dice: niuna cosa sa lhomo piu timido: chela catiua conscientia: per che teme la repre sione: e la castigatione de le suo male opere: Tulio dice: piu crudele cosa e a temere sempre la morte: che morire: Terentio dice: uoltu es sere sempre senza paura: sa sempre bene: Et parla puoco.

d El uitio del timor: se leze nele istorie de Romani: che lo re Dionisso era lo piu spauroso homo del mondo: e p asta paura ello no podea hauer mai bene: & un suo caro a mico: tutto el di loudaua e comendaua la sua ui ta e lo suo stato: e diseua che lo haueua molto a regratiare e laudar dio e contentarsi de tato bene che li hauea dato: e lo Re Dionisso: chia

mo un di questo suo amico: e fecelo sentar suso la sua sedia regale: e de sotto fece fare un gran fuocho: e sora la testa li fece apicare una spada: ligada sola cum una seda de cauallo cum la ponta in zoso: e dauanti li fece aparechiare una me sa ornatissima e richissima cum tute le soe zoie: e guardando quello suo caro amico in lo gran. de pericolo che lo iera: subito se leuo suso: e comencio a pregar miser lo re: che lo lasale partir d'la: alora lo re Dionisso li respose: e disse: tu lol daui tanto la mia uita: adoncha non la laudar mai piu: per che io ston continuamente in ma. zor paura e in timor che non e quello nel qual tu ieri ade o:e non la poluda sofrir una ora.mo pensa como debo far mi: che ogniora stago co si: per che disotto io sento el fuoco del iferno: e dintorno infiniti demoni: el mondo cum tan té uanitade: desora sento el zudisio de la spada de dio: la qual non poso fuzire per alcu modo.

De La Magnanimita Capitulo. xxviii.

Agnanimita: secondo che dice Tulio

sie a metersi in pensare: imparlare: e in operare cose alte e ualorose.

Puose apropriare: e asemiare la uirtu dela Magnanimita: al Falcone: che lo se la saraue inanci morif da fame: che lo manza se de una carne marza: e no pia mai se no oselli grossi Sancto Augustino dice: lo Lione: non ta guerra: cum le formiche: e Laquila non pia mosche Tulio dice: lanimo de la persona ualo rosa: se cognosse per le opere grande: e magna nime: Ipocras dice: niuna cola e si forte: ni si a spera in questo mondo: che lanimo de le perso ne no la uenza: Alexandro dice meio e la mor te: che la uile signoria.

Exempio.

E la uirtu: de la Magnanimita: se leze nele istorie Romane: che uno Medico: de Pirro che iera inimico de Roma ni: mando adire ali Senatori de Roma: che se li ge uoleano dare una certa quatita de danari:

che lo atosegaraue Pirro: e li Senatori li mado respondendo de no: per che non se delectaua no de cosi uil cosa: e che li uolea uenzere: e uen dicarse de li suo inimici: cum sorza de le arme: e no cum tradimento: e subito poi mando amba siadoria Pirro: ad uisarlo che lo se guardale dal suo Medico.

De La Vanagloria Capitulo. xxviiii.

Anagloria: che e uitio contrario ala uirtu de la Magnanimita: sie in tre modi: Lo primo se chiama proprio uanagloria e sie quando le persone: uoiono mostrar tutte le suo grandeze per essere laudate piu che non se conuiene: per che siando laudate quanto se couiene: no e peccato ni uitio: come proua San to Tomaso: e de questa Vanagloria Salamone dice: meio e la bona nominanza: che la gran ri cheza: Lo secondo sie: auantars: cioe a loldarsi dalcuna cosa Lo terzo sie: a uolersi mostrar qlo che lhon o non e: e uoler mostrar piu che quel lo che altri ba in si: qsta se chiama ypocresia.

## Exempio.

Puose apropriare: o uero asemiare lo uitio de la Vanagloria al Paone: cne e tutto pieno de Vanagloria: e tutto lo suo di letto non e altro che guardarsi le suo penne: e in far la ruoda cum la coda:acio che le psone la laude: De la Vanagloria se leze in la Summa di uitii: che quando lhomo ha uenti tutti qua ti li uitii: per lultimo si li rima la Vanagloria: Salamon dice: quelli che ama la Vanagloria: It sono serui de pzogholari: Anchora dice: lalde ti la lengua daltri: ma no la toà: Cato dice no esser Vanaglorioso: se uoi parer bono: Plato dice fruto de uintalion: sie diuisio: Sancto Isi doro dice: la Galina per uno: ouo: sa grande remore e sa resentir la volpe: Seneca dice: del uitio dela ppocresia: niuno puo logamente mo strar de hauer in sisquello che non ha: Tulio dice: la falsa nominaza: poco tempo dura: San to Augustino dice: adir bene: e far male: non e altro che inganar si instelo: Seneca dice: no giudicar mai altrui per el dir de le parole: ma

12

12

te

le

an

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. K.6.36 per el far de le opere: per che la magior parte de le persone: sono uane e piene de parole: ma per li fatti: non porai falire.

El uitio: de la Vanagloria: se leze ne la uita de Sancti padri: che un zorno: le a compagno uno Anzolo in forma humana cum un romito: e andando per la uia:e li trouo uno cauallo morto che spuzaua fortemente: A lora lo romito si comicio a strenzersi e astropar si el naso: & lo Anzolo ñ parea che se ne curas se niente: e andando piu auanti eli trouo un po lito e ornato zouene molto ben uestido: & alo ra lo Anzolo comincio a strenzersi e astroparsi el naso: e lo romito molto se ne maraueio de as to:e disse alo Anzolo per che te strenzitu el na so: per cosi bel zonene: e non te lo strenzesti p cosi bruta carogna: che noi trouasemo qua da uanti: e lo Anzolo respose: per che a dio puza piu la Vanagloria: che non fa tutte le carogne del modo: editto questo subito li despari daua ti Et:alora cognosete lo Romito: che lo iera lo Anzolo de Dio.

## De La Constantia Capitulo. xxx.

Onstantia cioe fermeza:o uero stabi lita: secondo como dice Sancto Isido ro: sie fissa fermeza: in uno suo proponimento: ma non deue pero shomo essere tanto fermo i lo suo proponimento che lo uegna po a cader: in lo uitio de la dureza: che secondo como dice Sancto Andronicho: Dureza sie a ni uoler mu tare: lo suo proponimento: per niuna cosa.

## Exempio.

Puose: apropriare: o uero asemiare la uirtu de la Constantia: a uno osel lo che ha nome Fenice lo qual uiue trecento e quindese anni: & como ello se uede inuechire: si che la natura li manchi: ello arcoie certe legne odorisere ben secche: e fane uno ni do: e itra dentro. e uolze la faza uerso la spiera del sole. e tato sbate le ale chel suoco sempia i quel suo nido. plo calor del sole. e associatione del sole. e associatione per quel suoco no se moue

anci se lasa brusare: per che lo sa naturalmente che lo se deue renouare: e in cauo de li nuoue di: si nascie de la puluere: o uero cenere: e hu more del suo corpo: un uermisello: che uiue e crescie a poco a poco p uirtu naturale: e poi sca uo de treta di: ello deuenta osello come era da prima: si che non e mai piu che uno al mondo: e de questa constantia: Tulio dice: niuna cosa e tanto bella: ni tato degna ale persone: come hauer in se fermeza: e constantia: Cato dice: si costante: secondo che rechiede le cose: San to Isidoro dice: non e da laudar chi comenza: ma chi finisse. Sancto Gregorio dice. molti co reno al palio. ma solo la perseueranza lo pia.

Exempio:

Ela uirtu dela costatia, se leze in le isto
rie Romane, che lo re Costatio hauea
ordiate certe leze al populo le gle li parea tro
po dur da oseruar, e lo re pesaua pur d'far che
lo populo le oseruase p che erano leze forte zu
stre, d'ista al populo, io uoio che zurate, d'oser
uar gite leze: sina ala mia tornata, i gsto mezo

io uoglio andare a parlare ali nostri dei e pgar li che ne conceda licentia de mudarle secondo el uostro uolere: e aldando questo el populo. si li zuro de oseruare, e alora lo re se parti se non torno mai piu, acio che le leze no se podele ro pere, ma semp se oseruale, e quando elo uene a morte, comado che lo suo corpo sose arso, e fatto, in poluer e sosse zitado al uento i mare, acio thel populo n se credese mai esser asolto de ql sacrameto che auea sato, se lo corpo dilo re sos se situado. Se lo corpo dilo re sos se situado.

De La inconstantia. Capitulo xxxi.

Nconstantia che e uitio cotrario ala uirtu de la constatia secodo che dice Prisiano sie a non hauer in se a cuna stalibomo poco sauio crede ogni cosa ma sho mo prudete guarda sanima soa. Salustio dice la iconstatia sie signo dipatia. Aristotile dice chi e iconstante tute le suo cose mete ala uetu ra Bernico dice chi mal se reze speso se coseia

Exempio. Puose a ppriare: e asemiar lo uitio de la incolfatia ala Rondina o uero zest lia: che tuta la soa uita: sie solo d'uolar i qua i la: d El uitio de la inconstantia se leze in la uita de Sācti padri chel fo un Ladro robator che auea fatto tutti li mali del mondo: ello se an lo a cofesar a un Romito: e quado lo Romitoli uene adar penitetia: lo ladro dogni cola che lo Romito li comadaua: diseua che lo no lo podes fare: che lo n podea dezunar: e che no sauea orar: ni far alcua altra penitetia: alora dixe lo romito: fa almen qîto che adogni croce che tu trouarai: p honor del nro signor: izeno chiati e fali riueretia: e lo ladro li promile d far questo uoletieri: e lo romito lasolue de suo pec cati:e partedosi lo ladro da lo romito: certi suo inimici lo iscontrono: e ello comezo a fuzir per scapare: e fuzendo si trouo una croce: e lo ladro uedendola se arecordo de la penitentia che lo Romito li haueua data: & inzinochiosse in ter ra: per far la obedientia del suo confesore: & sando cosi inzinochiato: uene li soi inimici e

si lo ocise de subito: e siando cosi morto: lo Re mito uede lanzolo: che pio lanima soa: e porto la imparadiso: alora lo romito se comencio for té a deldegnare : uedendo che colui che hauea fatto tanti mali: uegnia portado imparadiso p cossi pizol bene che hauea fatto: e per questo co mencio a pensare de no far piu penitentia: ma solo de darsi piacere e solazo i questo mondo: poi chel uedea chel paradiso se aquistana cosi lezieramente: e partisse dal romitorio: per ritor nare al modo: alora lo demonio: prese podesta sopra de lui: e meseli una stropa nel mezo de la uia e cum quella lintrigo p tal modo li pie. che lo fece trabucar zolo p uno alto mote. si che lo mori. e lo demonio porto lanima soa aliferno. per la soa inconstantia. che non perseuero nel ben che haueua principiato.

De La Temperanza. Capitulo xxxii.

Emparanza. secondo Tulio. sie ser ma e segura signoria. in refrenar. & constrenzere la cupidita de lanimo.

e questa puo essere in doe maniere: La prima sie a constrenzere la cupidita che nasce: e che ui proprio dalanimo: e questa e proprio tem peranza: La seconda sie:a constrenzere la uo lunta naturale: che uien per qualche mouime to sensuale: come quelli che naturalmete sono iclinati a Luxuria: ala Gola: a Superbia:a Ira a inusdia e adaltri uitii: ali quali se moueno per inclination naturale: o uero per mala usanza: e questa se chiama soferentia: & questa e molto magior uirtu che non e la Temperanza: secon do che dice Sancto Tomaso.

Puose apropriare: o uero asemiare la uirtu de la Temperantia: una beshia che a nome Camello che naturalmete e lo piu Luvurioso animale che sia al mondo: si che lo andaraue driedo una Camella cento mia per a uerla: o uero per uederla: e poi lo a tanta sofere tia e teperantia in lui che siando cum la madre o cui le sorelle: no le tocaraue mai carnalmente Tuli o dice: se ami la teperanza: sieua uia da ti

tutte le cose soperchie: e tutte le tuo uolunta refrena: Seneca dice: no se puo hauer magior ni minor signoria: che qla de si isteso: Ouidio dice: le cose uedate e negate: induce magior uo lunta dauerle e de uederle: che quelle che sono in liberta: Tholomeo dice: contrasta ale tuo uolunta in zouentu: per che in uechieza non te potrai partire da quelle: Socrate dice: magior cosa e a uencer le suo cupidita: che uno suo gra dinissimo inimico: Plato dice: chi non puo ue zere si: pezio puol uecere altrui: Anchora dice sette temperancie me piase: piu che le altre: ca sto in zouentu: aliegro in uechieza: largo in po uerta: mesura i richeza: humile in grandeza: pa ciente in aduersita: e soserete in le suo uoluta:

Ela uirtu de la temperacia se leze ne le istorie Romae: che lo Re Priamo aldando dire a uno Philosopho che hauea no me Corado: che chi non refrena le suo uoluta: no e homo ma cu le bestie se puol a copagnar: lo Re Priamo uolse puar se lo podea far turba re dalcuna cosa: Et mando palcuni de quelli:

che lo crede che hauesse pegiore lengua che al tri che fosse in tutto el suo regname: e ordino che li disese el pezio che li sauelle a questo filo sofo El primo disse: de qual schiata le tu Cora do: e lui respose la mia schieta: ha principio e comenzamento da mi: ma la toa sia fine in ti:si che la mia multiplica per mi: & la toa smenuis se per ti : El secondo disse: de como tu hai bel le uestimente in dosso: e lui respose: lhomo no se cognosse per le uestimente: ma per le opere: El terzo disse de guardate como parla osto tra ditore: e lui respose: quelli che disseua che tu no haueui lengua: se inganaua molto forte: El quarto disse de ben stia quasto cagozo: e lui re spose: gra tempo e che tu imparasti adir male: e io imparai a non respondere: ale tuo pace par ole: El quinto disse de lasa star questo mato: p che parli tu cum lui. e alora ello non respose ni ente. disse lo Re Priamo. come n'respondi tu, Corado. ello respose e disse el tacere e bella co. sa.e bella resposta a tal domāda:p che achi dis le e ula soze parole. piu se deue operar la uirtu de le orechie, che la uirtu de la legua, ne mi no Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

poria cum la mia lengua uituperarlo piu: che quello che fatto si insteso: e cosi como ello e si gnor de la sua lengua: cosi son mi signor de le mie orechie: El sexto disse de como tu ai reton di li toi cauelli: ello respose la uirtu non sta in li cauelli: ma sta in lo cuore: El settimo disse: miser lo Re: guardative da Corado: p che lo e spion: io lo uidi questi zorni nel hoste de gre ci:e lui respose sel fosse uero tu nol diristi: E lo orrauo disse uediti el ladro como fauella: e non teme uergogna: e lui respose se tu la temesi: no parlaresti cos: Alora lo Re Priamo ueden do la sua gran temperaza: si lo chiamo: e fecelo sederapresso de lui: domandolo como lui ha ueua posudo sofrir de odir tanta uilania:e non turbarsi niente: respose Corado philosopho. per che io son signor de li suo signori: & lui e seruo di mei seru: cioe de li uitii per che ciascu no a cui uien ditto uilania deue subito pensar: se quello che gli uien ditto e uero: o no: e se lo e uero non se ne deue corozare: per che colui che sa el male: deue pacientemente sofrir che li sia ditto: e non turbarsi de oldire: quello che

pr. ni

no se turbato de sare:e se lo e bosta quello che ie ditto:no deue curare niente: per che mazor ira n puol sar a uno che te diga uilaia come mo strar de no curare de le suo parale: per che chi li receue a deldegno da cason che li sia ditto a chora piu.

De la Intemperanza Capitulo. xxxiii.

Ntemperanza: secondo che dice Da masceno. sie aseguir tutte le suo uolu ta como le vien dal cuore.

## Exempio.

Puose apropriare. o uero asemiare. el uitio de la Intemperaza alo Lioncor no. o uero Aliocorno. che e una bestia che ha tanta deletation de stare cu donzella uerzene: che como ello ne uede alcuna ello si ua da lei. e si se li indormenza i brazo. e così uien li cazado ri e pialo. e p altra uia e li ni lo poraue mai piare che per questa sua Intemperanza. Plato dice.

niun uitio e peziore al mondo: che la intempe raza: per che da lei procede tutti li mali: Var ro dice: chi e uoluntaroso non puol esser senza molti mali uitii: Seneca dice: ala persona uolo tarosa: niuna richeza li puol durare: Socrates dice: chi uol seguir tutte le suo uolunta: in la si ne conuiene remanere perdente: E tosso uitu perado.

El uitio de la Intemperanzia: se reci ta in la uita de Sancti padri: chel so una dona: che haueua nome lacentina: la qual iera sempre stada la piu honesta giouene del mondo: Et aldendo ella piu uolte contare e ra sonare infra le altre donne: del diletto e del piaser de la Lusuria: si se impenso in lo animo suo: de prouar se lo iera così grande diletto co mo ella aldiua dire: E mando per uno suo ama dor: e dorme cu lui piu uolte: e fatta questa spe rientia: ella comincio a pensare labomination: e la puza de la Lusuria e la sua gran uergogna: e pensando che lauea perduta la sua uerzenita: e che no la po dea per alcun modo reaquistare:

ela sene contristo tato: che se apico per la gola:

De la Hamilita Capitulo. xxxiiii.

Vmilita: secodo: Origene sie:a refre nar laltereza de lanimo: e de la uolun ta uana: ma no se deue impero tanto reprimer: che lhomo cazia nel uitio de la deietione:p che Sancto Andronico dice: che a basarsi piu che non se conuiene non e bene: per che le uitio de deiecione: e nota che le humilita de molte ma niere: La prima sie a mostrarsi sempre menor de lialtri: La seconda asottometersi cum beni gnita a ciascuno che lo deue: La terza sie a cre dersi sempre far meno: de quel chel puol: La quarta sie acreder de n'esser suficiente i tutte le cose: La quita a timere tutte le cose: che son da timere: e da la humilita descende: e pcede qse uirtu: La prima sie honoranza: cioe far honore adaltrui: La secoda sie reuerentia cioe fare reue rentia: a maziori de si: La terza sie obidientia cioe obedire a quelli che ha posanza de coman dare: La quarta sie gratificatioe: cioe a meritar

e recognoser lo seruitio che se receue.

Exempio. Puole apropriare e asemiare la uir tu de la humilita alagnello: che lo piu humile animale che sia al modo: e compor ta tutto quello che ie uie fatto: sottometadosi a ciascuno: e pero e asemiato e apelato ne la sa cra scritura: al fiol de dio: digango Agnus dei & cerera: Salamone dice: de questa uirtu: se al cuno te fa suo retore: non te exaltar tropo ma mostrati tale uerso lui : chel para segnor de le tuo cole: lesu fiolo de Sidrach dice: non do mandar le cose piu alte de ti : e non cercar le co se piu sotile de ti: Anchora dice: quanto tu e magiore: tanto piu te humilia in ogni cola: e coli in questa uita e in laltra: dauati dio: ti tro uarai gratioso Iesu Cristo dice che se humilia ra: sara exaltado: e chi se exaltara sara humilia to: San Piero dice: dio contrasta ali superbi:e ali humili: dio li dona la sua gra: Sancto Hiero nimo dice: ala sumita de le uirtu: non per gran deza: ma per humilita se peruiene: Aristotile dice: uoi tu cognosere la plona dali signoria: in: b 3

percio chel catiuo deuenta superbo. el bono deuenta piu humile. che prima. Longino di ce cosi come lioselli strenzeno le ale quando uogliono uolare in alto. cosi se conuiene stren zer e humiliare. chi uol uegnire in grande sta to. Aristotile dice sa honore adaltrui. per che lonore e de colui chel fa. e non de colui che lo receue. Seneca dice non laudar alcuno in sua presentia. Socrate dice niuno honor se perde mai per che se colui achi lo fai. non te lo fa ati. altri te lo sara ati per lui. Salamone dice par lando de la uirtu de la reuerentia. humilia lani ma tua a dio e ali gran signori la testa. e al cri dar del pouero inclina le orechie a odire. Ca to dice da luogo al tuo magiore. Iesu siolo de Sidrach dice.fiolo.per la reuerentia tu aquisse rai da dio: e dal mondo bona gratia. Sancto Isidoro, dice non te uoler far equale a tuo mag iori ne pizolo ne grande non desdegnare Sala mone dice de la uirtu de la obidientia la moier obidiente signoriza el suo marito. Sancto Isi doro dice la obidientia sie schala de andare ala cima de ogni uirtu. Socrate dice chi uol piaser a tutte le persone pia el mantello dela obidien tia: Cato dice: de la uirtu de la Gratificatioe: quando un tuo pouero amico: ti da un picolo dono: acetalo piaseuelmente: erecordati laudar lo gradamente: Ancora dice: recordati laudar el benefitio: che te a fatto i publico: Galieno dice: chi serue sidelmente: e degno de grande remuneratione: Alexandro dice: da nobile cuore uiene ricordarsi di benefitii: e de seruitii: & desmentegar linzurie.

ia ie

ar

ni

cri Ca de iste

128

jer Hi Ela uirtu de la Humilita: se leze in le isforie Romane: che quando li Romani mandaua alcuno Capitanio: in alcun paese a combatere: e tornando cum uitoria: li Romani li faseano ter honori: & tre deshono ri: Lo primo honore si era: che tutto el populo de Roma si li andaua in cotra de suora de la cita quado tornaua: Lo secodo honore, si era che lo uegnia metudo sora un carro: lo qual ue gnia menado da quatro caualli biachi: e tuto el populo li adaua drieto: e ditorno: e uegnia me

nado cosi fina ala piaza: de campodoio: Lo ter zo e ultimo honor si era: che tuti li presoni che lo hauea piadi: era ligadi ala coda d offo carro: Lo primo deshonore che li fasea li Romani si era che li metea sul carro: uno homo de la piu uil conditione che li podea trouare: e quelto si era per dar exempio e per dar a intendere: che ciascuno porane negnire i quel honor: facendo bene: Lo secondo deshonor si era: che quel uil homo: li daua de gran galtade : digandoli: no te insoperbire: per che questo tato honor che te uien fatto: per che tu e homo como mi: e mi como ti:e forsi uignero ancora in simel grado: Lo terzo e ultimo delhonore si era: che ciascuo li podea dire i quel di uilania: quato uolea: sen za pena alcuna.

De la Superbia Capitulo. xxxv.

V pbia: che e uitio contrario de la hu milita: scodo Aristotile: sie a uoler es sere: e semp aparer sopra ialtri: eqsta supbia sie i piu modi. e prima sie supbia daltereza: cioe a uolersi metere semp ianci a ciascuno i ogni loco e sie supbia: dignoria: cioe a uoler lui solo sigo rizar ognibomo: e sie supbia de mateza: cioe a presumire de sauere de podere: e de noser piu che non e la sua uirtu: e sie supbia: de discogno senza: cioe a uoler piu reputation che no si con uiene: credendo che si couegna: e sie supbia: de gramadessa. cioe a no sar honore ad altrui des presiando ogni psona: Da la superbia general mente: nascie questi tre uitii. Lo primo sie: a si far reuerentia a magior de si: Lo secodo sie: de sobidientia: cioe si uoler obedir questi che ano alcuna posanza e mazorita sopra de loro: la ter za sie igratitudie cioe despresiar ogni seruitio.

Exempio.

Puole a ppriare e asemiar el uitio de la supbia al Falcone: che semp uole se gnorizare lialtri oselli: el se za trouato Falcone che a psomito de piar e amazar laquila che e re zina de lioseli: e la doue el Falcoe sa el nido: hat te e score tuto el paese ditorno: & n li lassa usar osello: che uiua de rapina: p esser solo segnore:

Salamon dice: tre generation de gente: dio dis ama: lo pouero superbo: lo richo bosaro: el ue chio luxurioso: Anchora dice: tra li supbi: sem pre e questione. San Bernardo dice:le gra me raueia deli sopbi che no posano habitar i terra tra le psone: ni n posano uolar i cielo cu lianzo li:adocha bisogna che li stia nele siae del foco: cu li demoi: Plato dice: lo uitio de la soperbia corope le persone e quato e mazor la soa super bia pezo la cognoseno: lesu fiolo d'sidrac dice: la supbia e comezameto de tutti peccati. acora dice. li paci ele guere simenuise la roba. e la sup bia dista le case richisime. & e gradissimo pecca to p tre casone. la prima p che lo fo primo pec cato.la secoda p che ne cosa.che sia tato in des piaser a dio quato la superbia. la terza che la e ra lice.e da lei nascie tutti li peccati.e nota che le gran diferentia itra superbia.e Vanagloria. p che supbia sie.a creder de ualere piu che tuti lialtri dentro dal suo amico. e uanagloria sie a mostrarlo de fuora.e uoler esser laudato. si che superbia e de dentro. e uanagloria e de fuora. Iob dice, se la supbia andase sina ale niuole. e Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

tocale el cielo: ala fine retornase in niuula: Sã cto Isidoro dice: si come la superbia: e somen za e radice de tutti li mali: coli la humilita: e re gina de tutte le uirtu: Lo uitio de la intempe rantia: sie segno de soperbia: e de materia: lu uenale dice: cum li amici non se deue acompa gnare: chi no ha reuerentia in si. Sancto Au gustino dice: ele piu da temere la desobidien tia che non e la morte: Sancto Bernardo dice tutte le creature del mondo: son fatte per obe dira dio: cioe lhomo: la femina: el diauolo: Sa lamone dice: chi non obedise al padre e ala ma dre: sara infamiado: e da dio maledeto: Sene ca dice: tuore seruisio daltrui: sie uender la sua liberta: Anchora dice: tra li uitii niuno magio re de la ingratitudine: Socrate dice: chi no co gnosse el benefitio che ie sta fatto li soi beni ni multiplicara mai. Salamõe dice: niuna cosa co serua piu lamor tra le psone. che tuor benefitii e rederli. Anchora dice chi rende male p bene: el male non se partira mai da casa sua. Plato dice. merita de perdere el seruitio chi lo fa. fa cendosi pregar tropo de farlo. & facedo cu tri sto uoko: cioe mormorado: e usando crudele parole: quando lo ha seruido: impentirse: e rim properar el seruitio.

d El uitio de la superbia se leze nel ue chio testameto: che abiando dio far to el piu bello e nobile anzolo del cielo: ello se insoperbi in tanto chelo se impenso de contra star a dio: e uedendo dio questo: mando San Michiel arcanzolo e selo cazare del cielo e del paradiso cu tutti suo compagni seguaci si che questa superbia so principio dogni male.

De la Abstinentia Capitulo. xxxvi.

Bstinentia sie uirta: per la quale se co strenze la cupidita de la Gola.

Exempio:

Puose apropriar la uirtu de la assinentia: alasino saluadego: el qual no beue raue mai aqua: se la ni fosse chiara: e se lo ua al si ume o ala sonte. e la si sia turbida: elo stara doi. o tre zorni: che ni beueraue spetado che la si se

schiara: e ne la soma d'uitii se leze dela astinen tia che acio che le psone soseno astinete i la go la: dio ne sece la piu pizola: bocha: che animale che sosse: Salamon dice: chi e astinente li mol tiplica la uita: San Basslio dice: si come al caual lo se pone el freno cosi se conuiene refrenare la uolota de la gola per astinentia: Varro dice: la astinetia: sie guida e guardia de tutte le uirtu.

Ela uirtu dela astinentia se leze in le istorie Romane: che caualcando Ale xandro Imperador p lo diserto di Babilonia: li manco la uitualia: e non trouaua niente da ma zare esi ne iera za morti molti da fame: e un di suo caualieri: habiando trouate certi busi daue cu miele dentro: si le pio. e portole apresentar alimpador Alexandro: auati che le uolesse ma zare: e quando limperador le aue in mano: ello le gito in uno gran siume: e disse: non uoia dio: che io uiua ni mora senza quelli che sono i mia copagnia: e molti de quelli che erano con lui: se gito in lo siume: p bauer qualche parte de quel la miele da manzare: e assai se ne anego: per ni podersi sostegnir per la debileza de la same:

e poi pasando poco piu auati elli trouo abitati one ala qual lui cu tutta la sua copagnia: trouo tutto qlo che ie bisognaua p mazar p beuere. De la Gola Capitulo. xxxvii.

Ola: che uitio contrario de la astinen tia secondo che dice. Tulio: sie desor dinata uolunta de manzare: & de beuere.

Puose a ppriare: o uero asemiare el ui tio de la Gola:a lo Auoltor:che le uo oselo tato goloso: che lo aderaue ceto mia per mazar duna carogna: e pero eli siegue loste de le zente darme:e le bataie:e quado li apare:e si gno de bataia:del uitio de la Gola se leze in la summa de uitii: che tuti mali pcede da la gola pche la tole la meoria. destruze lo seno cosuma lo iteleto. corope lo sangue. adorba iochi. inde bilise lo spirito. ibriaga la segua. iduce lusuria. guasta e iferma el corpo. smenuise la uita. e tut te le isirmita de laia e del corpo. pcede da gla. Salamo dice colui che ama le uiade. sapela giot ton e mala gola. e semp stara i pouerta, e i mise

ria e: chi ama lo uino no uignera mai rico: Ancora: dice el uino ele femie fa erare e falir li saui. Ancora dice: no guardar nel bichiere che se be ue suauemente: per che lo morde poi come ser pente: Sancto Isidoro dice: in uano e indarno se fadiga contra lialtri uitii: chi prima no refre na la gola: per che doue e el uitio de la gola la segnoreza la Lusuria e molti altri uitii: Aristo tile dice. Bestie son queli che siegui tutte le uo lunta de la gola.

u

LO

TEC

eli

nla

lm3

nce

na.

TOL

100

El uitio de la gola se leze nel uechio ter strameto che quado dio haue formato Ada e Eua: elo mise nel paradiso teresto de li ciano: e si li de liberta de far tuto allo che li uo lea: saluo che li non mazase del fruto del quel arbore: che era i mezo del paradiso: e siado par tito dio da loro: subito uene el demonio dama dona Eua: e stimolola tato che li se mazare del pomo e ella uedado che lauea sato male aroper el comadameto de dio: si se peso de hauer copa gna e sece tato: che la ne se mazar a miser Ada mo: p lo qual peccato noi moriamo tutti: unde e da creder: chel primo comadamento che dio

fece: fo quello de la Gola: e uno di mazor uitii del mondo.

De la Castita Capitulo. xxxviii.

Astita secondo Aristotile: e Tulio:si
e una uirtu: p la quale rasoneuelmēte se
refrena lo stimolo de la carne: e de la Lusuria.

Puose asemiare o uero apropriare: la uirtu de la castita ala Tortora: la quale no fa mai fallo al suo compagno: e sel mo rise uno de loro: lastro oserua perpetua castita: e mai piu no sacompagna e sempre sta solitaria in uita sua e mai non beue aqua chiara: e non se mette mai sarboro uerde: Sancto Hieronimo dice che la castita lezieramente se pde:a chi no refrena el cuore: la lengua: e iochi: Nela sum ma de uitii se leze: che chi uol hauer psetamen te la nirtu de la Castita: se conuien guardare da sei cose: La prima sie: guardase dal manzar: e dal beuere soperchio. per che ne la uita de li santi padri se leze che cosi como le imposibile:

aretegnir la fiama del fuoco. siando ne la paia: cosse impossibile a refrenar lardente uoluta de la lusuria: quado el corpo e be pieno: La secoda sie:a guardarsi da la ociosita e ipero Ouidio di cc:schiua la ociosita:e perira la lusuria La terza sie guardarsi da couerlar isiemi lhomo: ela femi na: San Bernardo dice: couersando lhomo e la femina isiemi: e no peccare e mazor cosa: che re sustar li morti: La quarta sie guardarsi da le ru fiane: e da plone che coforti de lusuriare: e p ta to misser San Gregorio dice: ñ e alcu uitio che si uilmente coropa la carne: como la lusuria per che le uitio naturale: e p tato se conuien far ma zor guarda che de altri uitii. La quita sie: guar darse, de no stare: ni couersare: la doue se faza.o uero se parla de Insuria: e ipero. San Siluestro dice: el'uitio de la lusuria e de natura de simia: p che la uol fare cio che la uede far adaltrui: La l'exta sie guardarse: de aldire cantare: sonare: ba lare: Pithagora dice: le erbe uerde nascie apre so le aque: el uitio de la lusuria. nascie del balar. de cantare: & de sonare.

Ela uirtu de la Castita se leze i la uita

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. K.6.36

d'santi padri chel fo un caualier e signor di ter ra el qual si era iamorado i una mõega de la sua terra: la gl elo hauea fatto rechieder piu uolte damore: & ella semp negadosi alui: El ditto se gnor un di se mose a gra furor: e ando al mona stier: e tresela fuor p forza: p menarla a casa soa e la doa uededo che n li ualea niente: el cridar e domadar misericordia: pgo questo segnor che almen p gratia: li douesse dire: pche cassone ello fasea questo piu alei che ale altre: el caualier res pose e disse: per li toi ochi che sun cosi belli:ela monega disse. da puo che io uedo che asti mei ochii ue da tanto piacere: io de termino de con tentar e saciar el uostro desiderio: ma ue prego lasatime tornar fina ala mia cela: per tuor certe mie cole: e poi si uegnero al uostro piacer doue uoi uolete: el segnor la fe lasar andare. alora la monega torno in la soa cela: e cauosse tutti doi iochi.e si fe chiamar el signor e'dise: da poi che uoi si cosi uago di mei ochi tolei e sacieui al uo îtro piacer: elo signor uedendo questo se parti molto smarito e adolorato: ela mõega saluo co si la soa uirzinita. uoiando inaci pder iochi: che

laia sua:si coe dice miser Jesu X po nel nazelio

De la Lusuria Capitulo. xxxviiii. Vxuria: che e uitio cotrario de la casti ta secodo che se leze i la suma de uitii: sie in quitro modi: Lo primo sie iuestirsi: i ba gnarsi: e i tocarsi: Lo secodo siè in fornicatio: che e quado lhomo e la dona no son maridai: se cozonze instemi carnalmente: Lo terzo sie a dulterio: che e quado luo o tutti doi sono mari dati. Lo quarto sie icesto: che e quado sono pa rēti: Vnaltro nitio se troua de lusuria: lo qual ñ e da nomiar: tato ela soa fetida borribilita: che e el peccato che se fa cotra natura: e de que sti uitii: San Hieronimo dice: poche uolte i le richeze: se oserua castita: San Gregorio dice. la lusuria cosuma el corpo: macula lanima: tole la uirzinita: roba la nominaza. ofende le perso ne.e conturba dio: dal nitio de la lusuria. proce de. e nascie la miseria de la seruitu. Tulio di ce. colui non reze altri. che e sottomeso ala lusu ria per che chi lusa. e piusottomeso; che no e el schiauo ricomperato.

12

## Exempio:

Puose asemiare o uero apropriare el uitio de la lusuria: al Barbastrelo o uer Notola che i uerita e lo piu lusurioso animale: che sia al modo: si che per la sua disordinata e smesurata uoluta: che lo ha de questo uitio: no oserua niu no natural modo como fa lialtri animali: p che mascolo cu mascolo: e femia cum femia: como li se troua se cozonze insiemi: È de questo uitio: Sacto Isidoro dice se li lusuriosi foseno lapida ti:como erão al tepo atico: le piere macharene no Oratio dice:le cole prosper iduce Lusuria: Ele contrarie e aduerse: la consuma: Ouidio dice: non te mouer per pianti de femina:p che quelo che le fan semp le pensa dinganare altri e insegnano ali suo ochi a pianzere quando le uole: Seneca dice: chi pensa el sin de la lusuria: li despiace el suo principio: Salamon dice: niu no puol ascodere el foco i seno: che le uestime te n' se bruse: ni andar super lo foco. che ipiedi non se scoteno: E cosi non se puol star cum le femine.che ihomeni ii pecheno. Ancora dice. la lusuria de le persone: se cognose nel guardar de liochi: & nel mouere de le zia: Ancora dice: ala femena lusuriosa: poneli la guardia: E poco te ualera: Anchora dice: quatro son le cole che no se satia mai: La prima sie linferno: La seco da sie el uaso natural de la femina: La tereza si e la terra che mai no se satia daqua: La quarta sie el foco: che mai no dice el basta: Ancora di ce: tre cole me sun graue a cognoser: & la quar ta: palcun modo no intendo: la uia de Laquila i aere: La uia de'la naue: i mezo el mare: La uia del serpente sopra el marmoro: & la uia del pu to i la soa adolesentia. e cosse dubiosa la via de la femena lusuriosa: San Paulo dice, turri li di letti del mondo: pose dio i la lusuria: Aristoti le dice: credi fermamete: che la lusuria: e destru zimeto del corpo.abreuiameto de uita corutio de nirtu.ropimento de la leze.e inzenera costu mi d'femina: Ouidio dice: el zouene lusuriolo si pecca: ma el uechio deuenta mato: Salemon dice: de la seruitu: uoi tu esser grande: & hauer signoria de populo: a fiolo: ni a moier: ni a fra delo: ni adamico: no dar mai signoria de popu

0

18

lo sora de ti ala toa uita: p che le meio che altri uegna ale tuo merce: che tu uadi adaltri: An cora dice: chi tuole spressaza e seruo de chi im presta: La leze dice: che la seruitu. e semiate ala morte: Isopo dice: chi a quelo che se li co uien se de cotentare: e chi puol esser suo no sia daltrui Ancora dice: la liberta si saria be uedu ta p tuto loro del modo: Socrate dice: chi e in altrui forza: couien che lo siegua laltrui uoler.

El uitio de la lusuria se leze i le istorie Romane che lo Imperador Teodosso auea û stolo mascolo: del quale imedici disena: che se lo uedea laere: sina aquatordese ani: elo pderaue el uedere: e liperador aldedo questo subito lo se serare i ua camera che iera i una to re: e stete li sina a quel termine: che lo no uete mai se no quelli che lo seruiua: & siando trato suora de la tore: limperador li se insegnar la sancta sede catholica del nostro signor misser Iesu Xpo dicedoli che lera paradiso: e iserno: la doue el diauolo menaua le anie che saseano male in questo modo: e poi li se mostrare per

ordine ihomeni:e le femine:li caualli.e icani:e lioseli: e ogni altra cosa: per che lo hauesse co gnolenza & inteligentia dogni cosa: elo zone ne uedando questo comencio a domandar de queste cose: cioe de le nome: e foli ditto tutto: e quando el uene adomandar de le femene. u no li respose matezado le a nome diauoli che porta le anime alinferno. E fatto questo. lim perador domado el fiolo, che cosa iera piu pia selto. de tutte le cose chelo hauea uedute. & el zoueneto respole.che li piaseua piu li demoni che mena le anime alinferno: che tutte le al tre cole. e za elo sauea ben per che lo era amai strado que cosa era paradiso e que cosa iera in ferno. e limperador aldando questo. si uosse sauer da suo sio. quello che lo induseua a que sto. Elui respose. che iera sta ditto. che quel Is si erano li Demonii, che menauano le anime alinferno.

De la Moderanza Capitulo. xxxx

i 4

Oderāza o uero misura secodo che dice Andronico: sie a uoler hauer modo i tu te le suo cose: schiuando semp lo tropo el poco honestamete: e qsta moderaza. saquista p doe altre uirtu: cioe uergogna: e honesta: Vergo gna sie temere da far:e de dire:ogni cosa soza: Honesta secondo che dice Macrobio: sie a far belle e bonoreuele cose. si che la uirra dela Mo deranza: sie come el nochier che reze la naue: e cosi la moderaza. guida e amaistra i tutte le uir tu. E îpero la e posta e messa driedo e i fine de tutte le uirtu. come el nochieri sta nel fine drie do cioe nela pope de la naue a comadar e orde nar la naue.la uergogna sie come el timõe. che reze e guarda la naue che. ni percota i schoio. o altro loco pericoloso.cosi la uergogna gouerna la uirtu de la moderaza e no la lasa scorere in al cuna cosa soza o desonesta. Honesta sie come pedoti de le naue. che coduse le naue pbona e dreta uia. cosi loesta reze e gouerna la modera za in tutte le cose belle, boneste, e bonoreuele. da la uirtu d'la moderaza pcede e nase la corte sia la qual secodo Prissano e solamete i tre cose

La prima sie:a essere in tuto liale: & e liberale: La secoda sie: bauer belli costumi: La terza a esser cortese i parlare: Da la cortesia procede e desende la zetileza: che e secodo Alexandro sie belli costumi e uirtuosi: e antiga richeza.

Exempio. Puose apropriar: o uero asemiar la uirtu de la moderaza: Alarmelino: che uo ani male piu moderato:e cortese:e zetile:che sia al modo: si che ello p sua gra moderaza e natural zentileza: n māza mai se n ūa uolta al di: e mai no mazaraue de niua cola loza: e quado pique no ese mai de dela sua tana: pi i ipegarsi de fan go:e questo fa p sua zentileza: e mai no babita iloco humido.ma sempiloco sciuto: & quado li cazadori lo uoiono piare: eli circonda tutta la sua tana de fango: E quado Larmelão ese fora: eli sera la bocha de la tana. p che elo no posi re tornarila sua tana. E quado el uede icazadori. el fuze.e qui zonze al fango. se lasa auati piare. che uolersi ipegar: tato e zentile. Andronico dice. a tutte le cose bisogna misura. e senza

mesura non dura cosa alcuna Varro dice. si co mo tutte le cose mesurate dura. cosi tutte le co se senza moderaza.pde soa uirtu. Socrate dice si come el canalo se refrena p lo freno. cosi tutti li uitii se refrena pla moderaza. Lo Decreto dice.chi tropo suga traze el sangue. Iuueal di ce. de tute le cose. el mezo sie el meior: Galieo dice plo tropo e plo poco ogni cosa se corope. Seneca dice.chi tropo core speso scapuza. An cora dice.le cose moderate dura asai. Aristoti le dice.ogni tropo torna i fastidio. e ogni sop chio rompe el couerchio. Gualfredo dice. po co stele. sa amarizar molto miele. cosi un picolo uitio guasta molte uirtu. Plato dice.niua cosa e ria a chi lusa cu modo. Auicena dice: chi uol che tute le cose li sapia bone e belle. usale chiar uolte. Seneca: de la uirtu de la uergogna dice. niua cola puol ester boa.ni bella.ni drita.ni bo nesta senza uergogna. Salamon dice doue e la uergogna e la fede. Anchora dice chi teme uer gogna i zouetu.e bo segnale. Sacto Isidoro di ce. porta semp la uergogna auati la faza Casio dor dice. chi ni tee uergogna sara sepelito uiuo

Plato dice meio e la morte: che no temer uergo gna: per che i la plona. no puo esser pezor uitio Salamon dice: el uergognoso: no puol esser uitu perato: ni lumile odiato: ni lo libero uiuer male Plato de la uirru delonesta dice: chi non a hone stade: non bisogna intrometers: de niuna altra uirtu: Socrate dice: lonesta cuopre ladulterio Androico dice: lonesta da lordie che se de oser uar i laltre cose: Albertano dice: che ogniù che uol essere honesto nel parlare: de piar exempio dal Galo: che sempre auati che lo cati: sbate tre nolte le ale: E anche de guardare nel suo parlar: tre cose principale: Prima: che se le irato: non de parlare, impero che: Cato dice: lira imbria ga lanimo e non lasa cognosere el uero Ancora de guardare: se lo a tropo gran uolunta de parla re: Sancto Augustino dice cost como el uino imbriaga le persone: cost fa la soperchia uolūta: Anchora de pesare se le bene: quello che uol di re: Tulio dice: inanci che tu parli: rasiona nel tuo cuore: piu e piu uolte quello che uol dire: e cost poche nolte falirai: la seconda cosa: de pensare e guardare : cum chi nole parlare .

Tholomeo dice: auati che tu parli: fa che tu co gnosi le codicio e costui de le psone: cu chi uoi parlare: ipercio che cu Baroi signori. e caualieri se de parlar de cose altisime cio de signorie: do nori: de lielta de seno de pdeze darme & caual li de oseli de cani: e d'ogni altra cosa de dileto: e cu done: le'd parlar d cole de cortelia dalegre za: e damor: de bele zoie de bele ueste: de orna meti e de masaria: e cu dozeli: se de parlar cose damor e dalegreza: de oselare: de cazare: e de ar mezare.e solazare: E cu religios e persone anti che:se de parlar: de bonesta de castita: de tem peratia: de scientia: e de santita: E cu psone de populo. se de parlar de cose che alor fa mestier E cu uilani se de parlare: darare de seminar: de far fosati: de boschi. de uigne. & de bestiami. E cui paci se de parlare. de cose de pacia. po che a loro no piase mai cola se n e i pposito de la sua pacia. e cu plone tribulate. se de parlare de pati entia de misericordia de teperantia: e cosi le de semp parlar secondo le codition de le persone: cose che lissa in piasere. La terza cosa sie a guardare cio che lhomo uol dire.e se li pertien

a dire: o no: p che gra pacia e a dir quelo che ni ie apertiene. e se ie apertien alora lo puol dire: guardandosi da quidese cose principale.

1 O primo uitio sie dal soperchio parlar: Salamon dice: la persona che no guarda la soa lengua: sie como el cauallo desfrenato: & como la casa senza mura: e naue seza nochieri: e uigna senza sieue: Ancora dice: pli peccati de la legua tutti li mali se a psima: Ancora dice el cuor del pazo: sie nela lengua: e la lengua del sa uio: sie nel cuor: Dauit dice: lhomo zazador si sara amado nel modo: Socrate dice.chi psi no tace. sara fatto tacer daltrui. e sai meno ne sara apresiato: Aristotile dice: chi tace cognose lal trui parole: e chi fauella fa cognosere le sue: Sa Jamo dice doue sono molti sauii: li sono molte uanita.e parole mirabile: Anchora dice no sia lo tuo cuor molto corente a proferir la parola. per che li mati siegue li soi pensieri. e trouasi i la sua materia. Ancora dice. siano poche le tuo parole, en dar el tuo core a tutte le parole, che tualdi. ma si molte fiate como sordo. e no ate dere a tutti. Tulio dice. sa poche parole. se tu uol piacer a molti. Seneca dice.chi n sa tacere. no sauera mai ben parlare. Anchora dice. mol ti pecca parlando. ma niun pecca tacendo. An chora dice. si piu presto adoldire che a parla? Cato dice. a niun nose mai el tacere. ma si ben el parlar tropo. Anchora dice. se uoli esser cor tele n zazar tropo.ele ai îteleto. respodi al tuo prosimo co breuita de parole. altramete la tua man sia su la toa boca. acio che no si represo del tuo parlare. San Gregorio dice. molte parole abūdano nela boca di paci.ma lhomo sauio usa poche parole. Plato dice. sauio e colui.che par la quado de. e sapietissimo. e chi serue ognibo mo nel suo parlar. San Iacomo dice.la natura de lhomo, si doma la natura dele bestie, de iose li. de ilerpēti.e de tutti lialtri animali. E meio puol domar e refrenar la sua corente lengua.

l O secondo uitio. sie da guardarsi de co tedere e contrassar cu altrui. Salamon e Cato dice.che la parola el parlar e dato a mol ti.ma el parlar cu seno, e dato a pochi. Ancora dice lasate uincere de le parole al tuo amico: be che tu posi uicer lui: Ancora dice chi descoure el secreto del suo amico perde la fede: ni mai trouara amico al suo anio: Seneca dice: quelo che tu uoli che sia secreto: non lo manifestar a niun p che come ti insteso non sai tegnir in cre denza: coli ni deui pensar: che altri te la tegna: Tulio dice: nela preson del tuo cuor: tieni sera to el tuo secreto: acio che altri no tegna ligata in la sua presone: Salamone dice: chi tien cela to el uitio del suo amico: conferma lamicitia e chi la descuoure si la perde: Longino dice: chi per alcuna amista manifesta la credenza daltri non trouara mai chi se sidi in lui: Persio dice: tieni sepelito nel tuo cuore: quello che te dito in credenza per che mazor tradimento non se puol fare: che manifestar laltrui credenza.

O terzo uitio sie da guardarsi de dir parole cotrarie i siemi ua cu laltra: Ca to dice: cotrario adaltri quanto tu uoli pur che a ti insteso no si contrario: Varro dice: chi a si isteso sara cotrario: trouara molti cotrariatori Plato dice: segno de materia e de cerebro uano e: chi nel suo parlare: e contrario a si insteso.

O quarto uitio sie a guardarsi da dir uane parole: desutile: ociose: e pace: Sancto Sisso dice: la uana parola: sie zudese de la uana consienzia: Senecha dice: la parola no sia uana: ma semp sia i conseiare: o inamaistrar: o in comandare: o in castigare.

Que cioe a dir una boa parola de naci.
e laltra ria de driedo.o uero a dir ua cosa a uo el contrario alaltro: Socrate dice: niuno anima le a doe lengue: se non shomo e la femina. Te rentio dice la malitia de colui che e de doe lengue. non se puol longo tempo ocultare.

O sexto uitio sie a esser seminator de mali. Iesu siolo de Sidrach dice: sera ti le uostre orechie cu le spine. se no podeti ha uer altro: p n aldir le zaze che reporta e che se mina le male lengue: Salamo dice: el trouador del male sara cosuso da quello. Salustio dice: tuti li mali desendono p li rportadori di male:

O septimo uitio sie: a zurar senza gran cason: Sacto Isidoro dice: colui che usa ra scure e dopie parole: no pora inganar miser Domenedio: p che losa el tuto: Salamon dice: lhomo che zura se impira molto de iniquita.

lerio dice: sempre colui che menaza: se fa tegnir piu pazo che n e: Oratio dice: altro e a dir una cosa p zogo: mostrado dauer bona iten tioe: e altro e dauerla ria: Isipo dice: spesse nol te: quelli che piu menaza fa men che ialtri.

l O nono uitio sie: a biassemar alrrui: El sauio dice: auanti che el soco se impia: se lieua el sumo: e auati chel sangue se spanda: se alde le biasseme e le manace.

I O decimo uitio sie:a usar aspre e crudele parole. Salamon dice: case sun de miele le parole ben composte: Ancora dice: lo dosce parlar: rompe lira: & el parlar duro: multiplica furore: Iesu siol de sidrach dice: la dosce paro la: multiplica liamici: e mitiga linimici: Ancora

dice: la cithara el salterio: fa asai suaue sono: ma sopra tutti el sono de la boca e doscissimo.

1 O undecimo uitio sie:a dire alcuna soza parola: San Paulo dice.le soce parole:co rompe li boni costumi: Omero dice la lengua demostra quello:che e ascoso nel core.

I O duodecimo uitio sie adir uilania adal trui: Salamo dice: chi pazamete manife stalialtrui defeti: e uitii: aldira isoi piu psto che no uora: Aristotile dice: chi ha el traue nel suo ochio dice al copagno che tiri la brusa del suo cochio dice al copagno che tiri la brusa del suo.

I O terzodecio uitio sie afarse befe daltri Salamon dice, li befatori dio li befa: & li masueti dio li da la soa gratia: Cato dice: non far befe de le parole: o de le oure daltrui: acio che tu no si represo duna simel cosa: p che soza cosa e al castigatore, quando la colpa soa lo re prende: Ancora dice: no ti far befe daltrui: per che non e homo niun al mondo senza qualche uitio: Seneca dice no ti far befe del tuo amico per che lo se corozara piu presto che unaltro:

che non sia amico: Salustio dice: li befatori son fati como la simia: che se fa bese dognihomo: e ognihomo se fa bese di lei.

Indoro dice: meio e a star come muto: che dire cose che non sia intese: Sidrach dice: chi parla oscurante: uol mostrare de essere piu sauio che no e. E per tanto shomo de guardare la cason chel moue a parlare scuro. guardando sempre el luogo. el tempo. el muodo. Plato dice. quel lo che tu ai ditto senza cason. poco uale. & e re putado materia.

l O quintodecimo e ultimo uitio se.a no sauer disponer p ordine. Glo che lhomo uol dir. E p tato lhomo prima de ordinar e dispoer bene la sua psona. cioe che la sua faza sem pre sia dreta e li so labri n se torci niete. el guar do di iochi. ni tegna semp sermo cotra coloro a chui ello parla. ni tropo iclinato i terra. ma. cui gliche teperameto de bela maiera si come se co

uiene piu conforme che sia posibile: ale parole chelo dice. ni no moua la testa: ni le spale: ni le mani: ni li pedi: ni alcua parte de la sua psona e guardasi de spudare: e forbirsi el noso quanto puol: Ancora lhomo d'be disponer: e ordinar la sua lengua: che la sia desbrigata e libera e no far nel parlar: tropo grā tepo da una parola al altra: e no parlar tropo speso: e no redopiar le suo parole parlado: poi de lhomo be disponer la soa uoce:p che le cose de grade afai: se deba no altamente proferire: ma n po cu tropo gra cridore: ele cose picole: cu la uose piu basa se de bano proferir: Lo sernitio e la misericordia cu piana uoce se deue domadar: lo castigameto co qualche éperamento d'cridor se de acora far: le nouita e cose de dileto: con piana e aliegra fa za: se debano cotare: e semp secondo la qualita de le parole. se deba acordar la noce. Poi ala si ne.lhomo de disponer ben p ordine. gllo chel uol dire.p che ogni parlamento se de partir. i sei parte.la pria parte si guida de tutte le uirtu morale.che nel guardar.santo Augusti dice lo nessa de psone. sta al uardar diochi Plato dla

nirtu de la cortesia dice: si come laqual smorza el foco: cosi la cortesia. Imorza li defeti dele pso ne. Omero dice.chi nol scapar dai pericoli de afto modo: acopagnali cu la cortelia: Socrate dice: niuna cosa puol esser i le psone: che sia piu amada che la cortesia. Salustio dice.lerba: cop la sozura de la terra: e la cortessa copre li defeti de le psone: Plato de la zentileza dice: el simi le: che no e altro: che uirtu danio: Seneca dice. solo la uirtu fa le psone zentile. Socrate dice. la nobilita de le psone: sie ne la so ualoroso An cora dice: la zetileza fforzata: e come lo spechio che mostra de fora quelo che no e dentro Ari stotile dice. la uera zentileza e come el sole: che sta sul fango: e ni se ibrata. De la zentileza ssor zata. no se a se no el nome. li segni de la zentile za. sie effer liberale. recognosere li seruisii essere ualente cotra li uitii.temer uergogna e desono re. hauer misercordia daltri. esser mansueto e auer lanimo ualoroso e mondo senza uitio.

E la uirtu de la moderaza se leze i la Bi bia.che nel comezameto. Dio fe el cielo





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. K.6.36

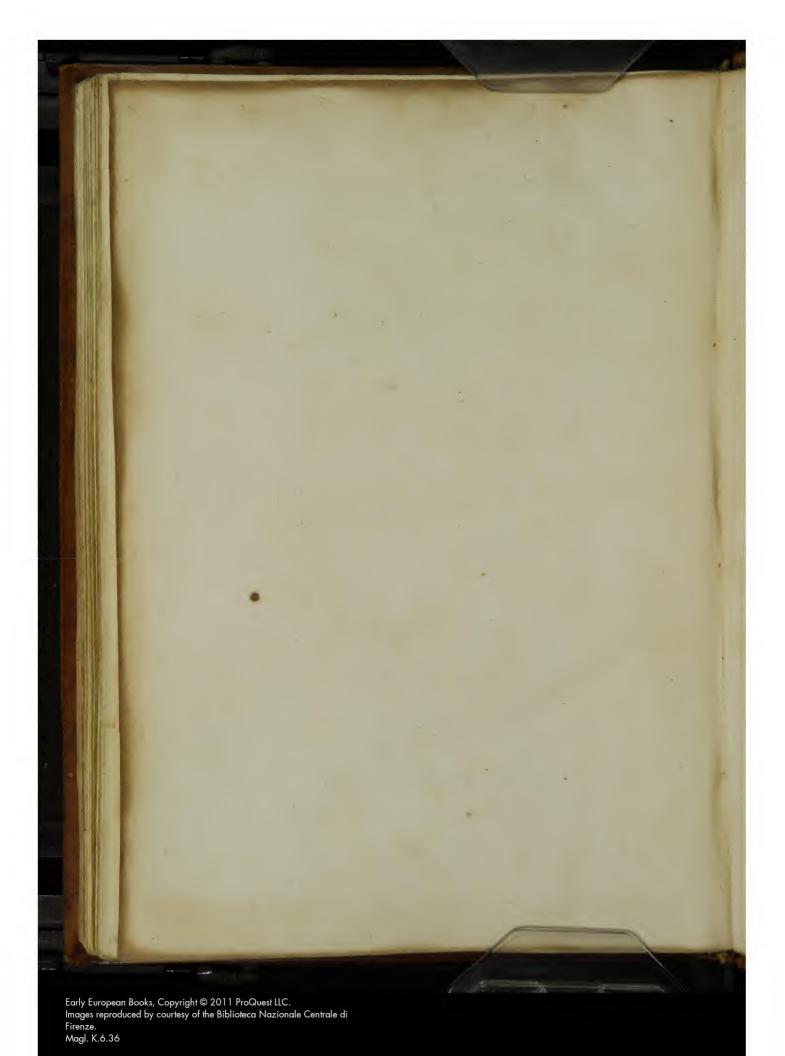



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. K.6.36





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. K.6.36